### Clara Brugada: el sistema público de cuidados hará justicia a las mujeres



- La propuesta se compone de "tres R": revalorar, redistribuir y reducir las horas que ellas destinan a esa labor, explica la candidata de Morena, PT y PVEM
- Lo más rico que tiene la Ciudad de México es su diversidad, resalta
- Plantea la continuidad del modelo capitalino de seguridad, renovar el Metro y gestión sustentable del agua
- Represento al movimiento que ha luchado por la democracia, señala en entrevista con *La Jornada*

▲ La oficina de la aspirante a gobernar la CDMX es un reflejo de su trayectoria: tiene un cuadro de Emiliano Zapata, la autobiografía de Benita Galeana y fotografías con Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la charla, la economista relata cómo se vinculó con el trabajo colectivo. Foto Yazmín Ortega Cortés

### Agenda neoliberal fracasó: Stiglitz

# Impuesto a millonarios es esencial para afrontar crisis global

- Brasil impulsa la iniciativa en el G-20; la apoyan el FMI, Colombia y Francia
- Se requiere mayor respaldo de los países; paraísos fiscales, uno de los retos a vencer
- El presidente Lula da Silva aborda el tema más fundamental, dice el Nobel de Economía
- Unos 3 mil superricos deben tributar una cuota justa; recaudación sería de 250 mil mdd al año

JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES / P 17

# Ecuador va hoy a plebiscito entre apagones y violencia

ORLANDO PÉREZ, ESPECIAL PARA LA JORNADA / P 20

### HOY



### Susana Harp y su enorme necesidad de cantar

ELENA PONIATOWSKA / CULTURA

### Competitividad china y difamación de EU

JEFFREY SACHS, ESPECIAL PARA LA JORNADA / P18

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO / P 5



### **OLaJornada**

Directora General Carmen Lira Saade **Director Fundador** Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

### COORDINACIONES

Información General Redacción Margarita Ramírez Mandujano

Opinión Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño

Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones

Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad

Javier Loza Hernández

### **JEFATURAS**

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado

Socorro Valadez Morales

### Publicación diaria editada por DEMOS

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

### INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

### DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV

### **CENTRAL DE SUSCRIPCIONES**

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

### Impuesto a ricos: imperativo ético y económico

l premio nobel de Economía Joseph Stiglitz, el ex ministro de Finanzas de Colombia José Antonio Ocampo y otros expertos internacionales respaldaron las propuestas del gobierno de Brasil para un gravamen global a los multimillonarios del planeta. Este tributo se cobraría a multimillonarios que no pagan ni siquiera 2 por ciento de sus riquezas en impuestos, una evasión fiscal insultante para los trabajadores que pagan 35 por ciento de sus ingresos. Ocampo remarcó que el impuesto global para los ricos debería aplicarse no sólo a los 3 mil individuos que atesoran más de mil millones de dólares, sino a todos los poseedores de grandes fortunas, aunque reconoce que hay importantes obstáculos a la

Uno de los principales escollos con los que se topa el intento de gravar a la plutocracia se encuentra en la difundida noción de que las contribuciones fiscales frenan el crecimiento económico. El relato neoliberal dice que, cuando se deja de cobrar impuestos a los dueños de grandes capitales, éstos son invertidos en todo tipo de empresas productivas que generan empleos y, a la larga, benefician al conjunto de la sociedad. Se trata de la economía del "goteo" o el "derrame", cuya lógica -o mejor dicho, cuya ilusión- reside en que sólo los ricos saben cómo usar el dinero y, por lo tanto, la mejor manera de impulsar el desarrollo es dejarlo todo en sus manos.

Incluso si fuera correcto, este dogma es de una inmoralidad insalvable, pues se basa en la premisa de que los ultrarricos deben henchirse hasta que sus fortunas sean tan inconmensurables que se derramen hacia los escalones inferiores de la pirámide social. Sin embargo, décadas de neoliberalismo han probado que la trickle-down economics no sólo es inadmisible desde un punto de vista ético, sino que para colmo resulta absolutamente falsa: en ningún lugar del mundo la oligarquía ha empleado los recursos sustraídos al Estado para propiciar círculos virtuosos de inversión, crecimiento y prosperidad general, sino que los ha desviado a paraísos fiscales, los ha dedicado a la especulación financiera salvaje (responsable de las peores crisis del presente siglo), y ha inventado formas cada vez más absurdas de consumo suntuario. El capital que supuestamente detonaría inversiones productivas se gasta en yates de 500 millones de euros, bisteces bañados en oro, joyería para mascotas, automóviles de 6 millones de pesos, hoteles donde la estancia por una noche cuesta más de lo que un profesionista mexicano gana en un año. También, como exhibió el caso de Jeffrey Epstein, en crear redes internacionales de explotación sexual de menores: islas y jets privados fueron puestos al servicio de poderosos personajes de la política, los negocios y el medio del espectáculo, quienes participaban en las orgías del millonario y, a cambio, le daban un blindaje mediático v jurídico que lo mantuvo impune años después de que sus crímenes salieran a la luz.

Los hechos han demostrado que, en ausencia de impuestos a la riqueza y a la especulación bursátil, los ricos no tienen motivos para invertir en beneficio de la sociedad, ya que pueden mantener y multiplicar sus fortunas mediante operaciones financieras que ni crean empleos ni producen bien alguno. Criticar esta situación no es un asunto de resentimiento o de animadversión hacia los ultrarricos, sino una necesidad para acabar con la pobreza y crear sociedades donde los derechos humanos a la alimentación adecuada, la educación, la vivienda digna, la salud, la cultura y el esparcimiento cobren una vigencia efectiva más allá del papel. En este sentido, los estudios económicos señalan que la excesiva concentración de la riqueza es un obstáculo al crecimiento, ya que propicia el estancamiento y atesoramiento del capital, impidiendo su circulación.

La realidad es indiscutible: los países con mayores índices de desarrollo, con menor desigualdad y con mejor respeto a los derechos sociales son aquellos en los que se cobran altos impuestos a los sectores más pudientes, y donde el estado garantiza un piso de bienestar a los ciudadanos. A condición de que se aplique con transparencia y honestidad, la tributación es la única vía probada para elevar el nivel de vida de las mayorías, propiciar un uso racional de los recursos y poner en marcha procesos de desarrollo sostenible.

### EL CORREO ILUSTRADO

### Agradecimiento a los trabajadores del Sacmex

Quiero agradecer por este conducto la actitud solidaria y diligente de los trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), que a pesar de la enorme carga laboral que enfrentan desde hace varios días por el problema en la alcaldía de Benito Juárez, se dieron tiempo para atender la situación que me afectaba a mí y mis vecinos.

Gracias a Julio César Pérez y demás personal de Tormenta 23, que resolvieron el desabasto de agua que padecimos y que lo mismo hacen con muchos otros habitantes de esta gran Ciudad de México. Son trabajadores que han debido laborar desde las cinco de la madrugada en semanas recientes y hasta que se requiera, y que pese al clima quemante y al cansancio no pierden la sonrisa.

Merecen, junto con todo el personal de Sacmex, el reconocimiento de todos los habitantes de esta capital. Andrea Becerril

### La imagen del genocidio ante el mundo

Sin necesidad de óleos ni mármoles, es mediante la cámara de Mohammed Salem (La Jornada, 19/4/24) que nuestra época nos entrega la efigie del dolor en la fotografía de una mujer gazatí abrazando el cadáver de su sobrina.

Un amor inmenso, trocado ya en pena irremediable, surca

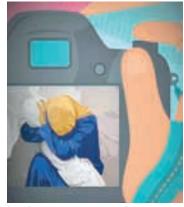

los dos cuerpos trenzados en ese abrazo y nos golpea como un rayo.

Ojalá que así, de golpe, esa foto también grabe en nosotros las transgresiones, los abusos y la crueldad de un genocidio oficial realizado ante el mundo.

Y que al pie de ese dolor, identificados para siempre, queden la voluntad política del gobierno israelí, la complicidad de los gobiernos en Norteamérica y Europa y la codicia enloquecida de las empresas armamentistas. Anselmo Galindo

### Reconoce valioso apoyo de la Celac a México

Importante y significativo apoyo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) al gobierno de México tras el asalto a la embajada en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril.

El gobierno de derecha ecuatoriano tenía entre su mira evitar el asilo al ingeniero y ex vicepresidente Jorge Glass a México, quien fue extraído violentamente de la embajada v conducido a la cárcel.

Todo indica que no fue acto de justicia sino de persecución política; el gobierno ecuatoriano, a raíz de la violencia del narcotráfico, dio señal para que interviniera Estados Unidos, no para el control de estos grupos delictivos, sino como pretexto para afianzar su injerencia en asuntos nacionales, con lo que la soberanía de la patria ecuatoriana está mancillada.

El asalto a la embajada de México contó con el beneplácito de EU y Canadá, socios de nuestro país en el T-MEC, ya que, por sí solos, el gobierno ecuatoriano no hubiese tomado tal decisión. ¿Razones? El enclave del imperialismo en el país centroamericano y golpetear al progresismo en nuestro país, más en tiempo de elecciones.

En este entramado queda la prontitud de solidaridad de muchos países, agua fresca para México que agradece tales acciones.

En tal hecho violatorio al derecho internacional queda descubierto que el imperialismo y sus cómplices fraguan duros golpes, creando divisiones en la convivencia internacional y rompiendo acuerdos que rigen el buen funcionamiento entre las naciones. Luis Langarica A.

### El nuevo eslogan

Tras cinco años de gobierno, podemos decir: Andrés Manuel López Obrador "un alivio para México".

Antonio Modesto Inclán Chávez

### ¿La NEM forma estudiantes para una sociedad igualitaria?

El artículo "¿Otros 6 años de la NEM?", publicado por La Jornada (20/4/24), firmado por Pablo Martínez, aborda puntos relevantes sobre el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana.

En el escrito llama la atención cuando dice: "Este planteamiento parece un parche sin cambios profundos a lo planteado en la reforma educativa de 2019, se escuchan y se leen pocas autocríticas en el ejercicio del modelo que lleva cinco años impulsándose en todo el país". No obstante, no se aclara a qué se refiere lo de "sin cambios profundos".

Para caracterizar una problemática educativa son fundamentales tres elementos: el alumno, el maestro y contenidos curriculares.

Estos componentes están imbricados en un proceso educativo. Sin embargo, el texto se concentra sólo en la segunda, lo cual es legítimo. Pero deja de lado lo primordial, el alumno.

Considerando que todos poseemos el potencial cognitivo para aprender, ¿por qué los pupilos siguen mostrando dificultades considerables en sus capacidades lectora, escritura, oralidad y, sobre todo, en matemáticas?

¿Hasta qué punto estas deficiencias se deben a las prácticas que los docentes desarrollan en el aula? ¿Qué tipo de cambios "profundos" deben hacerse? Juan Estrada

### A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)



HABÍA UN *PRIAN* AQUÍ, PERO YA DESAPARECIÓ EL PRI, SEÑALA LA MORENISTA

# Mejor esquema de venta de maíz y café, ofrece Sheinbaum en Chiapas

"Basta de 20 años de cacicazgos del Verde", exigen en Tila // Médicos y arreglar las carreteras, entre las principales demandas

**ALMA E. MUÑOZ** 

**ENVIADA** CHILÓN, CHIS.

A las puertas de la selva Lacandona, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), recibió ayer el respaldo de miles de productores, campesinos e indígenas de la zona. "Había un Prian aquí, pero ya desapareció el PRI, entonces, somos tres partidos que representamos la transformación", sostuvo.

En su primera visita a este municipio y a los de Tila y Las Margaritas, se comprometió a otorgar más apoyos a caficultores y productores de maíz, así como esquemas de comercialización para mejorar el precio de los granos.

Según los organizadores, 15 mil



personas acudieron al mitin en Tila y 20 mil al de Chilón. En el primero predominaban los banderines y playeras del PVEM, a cuyo partido pertenece el candidato de la coalición al gobierno del estado, Eduardo Ramírez, y en el segundo, el color fue guinda. En el estadio municipal de Las Margaritas, con lleno total al inicio –la gente se empezó a salir cuando la vieron-, predominaron los colores de Morena y el Verde, y en menor medida del PT.

Esta vez, lo que más destacó fue-

ron las múltiples muestras de afecto que recibió la candidata desde que arribó al aeropuerto internacional de Villahermosa, Tabasco, alrededor de las 8 de la mañana, procedente de la Ciudad de México, para esta gira de dos días por Chiapas. De la terminal aérea tardó casi una hora en salir entre saludos y selfis. Ahí dijo en breve entrevista que está lista para el segundo debate.

Entre cada punto del trayecto, se bajó en varias ocasiones de la camioneta para atender a quienes

La candidata de Morena, PT y PVEM se bajó varias veces de su camioneta para saludar a la gente a la orilla del camino. La imagen, en Chilón. Foto La Jornada

la esperaban al costado del camino. Muchos eran sembradores. En Corazón de María, por ejemplo, exclamó: "larga vida a Sembrando Vida".

En Ocosingo se dio una de las movilizaciones más grandes. La gente incluso camino casi un kilómetro escoltando el vehículo de la candidata. Otros estaban en techos de carros y camionetas para tomar fotos o videos.

No faltaron las protestas de simpatizantes y morenistas. Entrando a Tila, decenas de ellos esperaban con carteles contra los "cacicazgos" del PVEM en la región. "¡Ya basta!  $20\,a\mbox{nos}\,de$ cacicazgo. La 4T en Tila no es verde", y "Claudia, el Verde no es aliado, es plaga disfrazada. Fuera Limber y Neyser", se leyó.

A 20 minutos del último mitin de la jornada, en Las Margaritas, siendo ya de noche, otro númeroso grupo la esperaba con velas encendidas. Tenemos la candidata más taquillera", resumió Eduardo Ramírez, al explicar por qué llegaron casi hora y media tarde al estadio municipal.

Sheinbaum llamó a votar el 2 de junio por los partidos de la Cuarta Transformación, para que sigan y aumenten los programas sociales: "que les vaya todavía mejor a Chiapas y a nuestro país, mirando siempre por los más humildes, por quienes más lo necesitan".

Preguntó a las asambleas si requieren más médicos, enfermeras, equipos sanitarios, medicinas gratuitas, y la respuesta fue sí a todo. La gente también le pidió arreglar los caminos, empleos y el reconocimiento a los derechos indígenas.

Sheinbaum precisó que en Chiapas, los de la coalición "somos hermanos", la disputa no es entre PVEM, PT o Morena, sino, "es para que no regresen los privilegios".

### "Está cañón; unos te dicen no ataques y otros sí, ataca más a Claudia"

**NÉSTOR JIMÉNEZ** 

ZIHUATANEJO, GRO.

Una semana antes del próximo debate, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, admitió que sus asesores han dividido sus recomendaciones, entre los que le sugieren no lanzar ataques y los que le piden no arremeter contra el Presidente de la República, pero sí contra su par de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum.

"De repente es muy complicado que cada asesor te diga una cosa distinta. Está cañón. Uno te dice tienes que ser así; otro, debe ser acá; no, no ataques al Presidente, ataca más a Claudia; no, no ataques ni a Claudia ni al Presidente... híjole está muy difícil. Entonces, yo realmente voy a hacer lo que pienso que debo hacer", expresó la hidalguense.

Sostuvo que luego de que su equipo "dio la batalla", se modificará el formato del encuentro para establecer una bolsa de cinco minutos



▲ "Donde entra Morena se roban la lana", advierte la abanderada opositora durante un mitin en Zihuatanejo, Guerrero. Foto Cuartoscuro

que cada aspirante administrará a su consideración para poder contrastar ideas. Aseguró que ello le permitía cuestionar más a la candidata morenista, aunque prevé que será "entrenada" para no contestar.

Al mediodía, Gálvez encabezó un mitin organizado en un deportivo en Zihuatanejo, Guerrero, donde

la esperaban miles de simpatizantes. El largo domo de la unidad deportiva fue insuficiente para los asistentes, muchos de los cuales tuvieron que escuchar desde otra de las canchas deportivas.

En las primeras filas, portaban banderines casi exclusivamente del PRI, mientras en los costados aparecieron las cartulinas de apoyo dedicadas al candidato al Senado por la coalición opositora, Manuel Añorve, quien busca la relección, así como para la abanderada a la alcaldía, la también priísta Lizette Tapia, esposa del actual alcalde de la demarcación. Añorve y Tapia estuvieron en conjunto más tiempo ante el micrófono que la aspirante presidencial, a quien le prepararon porras, batucada y formación de pirámides humanas.

En su mensaje, Gálvez llamó a mer debate? –se le preguntó. 'detender a Zihua", y subrayo: "no les recomiendo que entre Morena. Adonde llega entran los delincuentes... se roban la lana".

En entrevista, reconoció la división de posiciones entre sus asesores respecto a cómo responder en el debate, y luego de que en la semana relató haberse sentido incómoda con el traje que usó en aquella ocasión, adelantó: "yo no soy de traje sastre; eso sí fue un fracaso; (en el siguiente) me van a ver con algo más cómodo, por lo menos".

Además, reprochó de nueva

cuenta que el formato del primer encuentro "no le permitió exigir" a Sheinbaum que contestara sus preguntas, pero dio a conocer que para el siguiente, que será el domingo 28 de abril, quedó definida una bolsa de tiempo de cinco minutos libre. Afirmó que con el ajuste buscará "ser mucho más cuestionante, sabiendo que Claudia no va a contestar; va a mentir, mentir y mentir, porque en su cabeza trae números alegres".

-¿Qué corregirías respecto al pri-

-La posibilidad de hacerla que conteste; eso creo que va a ser importante -indicó la hidalguense, aunque anticipó que a la morenista "la van a entrenar para no contestar, porque si lo hace tendría que contradecir al Presidente".

Sobre las interrogantes que se les formularán, consideró que en el equipo de la morenista "le tienen miedo a las preguntas; ellos a toda costa quieren que esas preguntas que incomodaron al Presidente no existan y están presionando al INE para que las quiten".



### La noche del 2 de junio se sabrán tendencias de las 12 contiendas

# PREP y conteos rápidos darán prioridad al voto por Presidencia

### **FABIOLA MARTÍNEZ**

La noche del 2 de junio se conocerán tendencias de los resultados, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza conteos rápidos para 12 contiendas: Presidencia de la República, nueve gubernaturas y –por primera vez– senadores y diputados.

Los consejeros puntualizaron que se dará preferencia a la divulgación de los votos para el Ejecutivo.

En México hay tres vías de tendencias y/o resultados: conteos rápidos, a partir de datos recabados en las casillas por personal del INE; el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) –compilación progresiva de cifras asentadas en las actas de casilla– y cómputos distritales. Estos últimos son los números oficiales de los comicios y se conocerán hasta el miércoles 5 de junio.

Esta semana, el Consejo General del INE aprobó los criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los conteos rápidos y el protocolo de la selección de muestras. Los conteos son procedimientos estadísticos diseñados con el propósito de estimar con oportunidad los resultados finales de los procesos federal y locales, con un porcentaje de 95 por ciento, a partir de una muestra probabilística de las

actas de escrutinio y cómputo.

Un comité técnico, integrado por científicos, vigila el diseño muestral y operativo en campos necesarios para recopilar la información; la selección de muestras se realizará en un acto público el 31 de mayo.

El día de la elección primero se darán a conocer las tendencias del proceso por la Presidencia, luego gubernaturas y al final senadores y diputados; de estas últimas, el conteo no detalla ganadores de los 300 distritos o de las entidades federativas, sino de la próxima integración del Congreso de la Unión.

La oposición pidió "garantías" de que no se vaya a detener el conteo para el cargo de Ejecutivo federal.

Al respecto, el consejero Jaime Rivera puntualizó que la estimación de resultados para el Legislativo saldrá más tarde, pues hay una prioridad por todos compartida de conocer

primero la estimación de resultados de la elección presidencial.

Sostuvo que los conteos de procesos pasados han sido muy exactos, y citó el caso de 2006, cuando Felipe Calderón apareció con 36.40 por ciento de la tendencia; el PRI, 21.48, y PRD, PT y Convergencia, que abanderaban a Andrés Manuel López Obrador, 35.41, es decir "resultados muy semejantes a los oficiales".

"Tuvimos una elección muy ce-

"Tuvimos una elección muy cerrada, con una diferencia pequeñísima. La votación no se alteró, y si me permiten decir, creo que lo único que se podría reclamar con razón es que la equidad de la competencia fue afectada en algún grado por las opiniones del Presidente", dijo el jueves durante la sesión extraordinaria.

Su par Dania Ravel subrayó que los conteos rápidos, junto con el PREP, "forman parte de esta cadena de confianza, porque el hecho de que nosotros podamos salir pronto a dar una estimación de los resultados de las elecciones, y que después eso resulte coincidente con el PREP y lo que se reporta luego con los cómputos distritales, fortalece la confianza en el INE y en las autoridades electorales en general, y también fomenta la transparencia y el acceso a la información para la ciudadanía".

### **Boletas infalsificables**

El consejo del INE eligió una muestra para verificar –de manera aleatoria– la calidad de las boletas para las elecciones federales, cuyo papel seguridad tiene marcas y fibras únicas, además de marcas de agua y químicos reactivos que garantizan que no pueda ser falsificada.

"Adicionalmente las boletas estarán foliadas, por lo que cada una es única e irremplazable y casi infalsificable", señaló Norma de la Cruz.

### "Maravilla" al magistrado Fuentes rapidez en Brasil

Felipe Fuentes, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacó el caso de Brasil y el tiempo tan corto en que lograron aplicar el voto electrónico, con alto nivel de confiabilidad, mientras en México los resultados oficiales se emiten tres días después de los comicios. "A mí me maravillaba saber que la elección se cerró a las 5 de la tarde y el resultado absoluto, confiable y oficial, se dio casi a las 7", comentó durante la presentación del libro Dere-

cho de asociación y democracia, en el evento internacional México-Brasil.

La verdad, expresó, mis respetos para los tribunales brasileños, que son de avanzada en la resolución de asuntos y la manera de comunicarlos. Subrayó que en aquella nación pasaron de las pruebas pilotos a su aplicación plena en un lapso no mayor de nueve años, con alto nivel de confiabilidad en las instituciones, pues se llegó a la conclusión de que no es posible hackear el sistema.

Fabiola Martínez

### Preventiva, orden a curas de no hablar de política en templos: arquidiócesis

### CAROLINA GÓMEZ MENA

En lo que va de las campañas electorales, la arquidiócesis primada de México no ha recibido ninguna denuncia por actos de presunto proselitismo en sus templos y espacios eclesiales de ministros ordenados, por lo que la notificación enviada esta semana a los vicarios para que instruyan a los sacerdotes a que se abstengan de hacer menciones que puedan violentar la ley fue preventiva, detalló Javier Rodríguez Labastida, titular de comunicación de la demarcación religiosa.

Consideró que el hecho de que se solicite que el aviso se ponga en los lugares de culto tiene también como propósito inhibir cualquier manifestación de política-electoral en el área de los templos por parte de partidos políticos, ya sea a través de pintas o promoción de aspirantes.

La semana pasada, el presidente

de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, dio a conocer que varias bardas de sus espacios en el país han sido pintadas con publicidad electoral, y dejó en claro que la Iglesia no ha dado permiso para eso. Que se recomiende colocar la instrucción en los templos, que en la arquidiócesis son 420, va también en "el sentido de cuidar su territorio parroquial".

Precisó que el vicario general de la arquidiócesis, Salvador González Morales, emitió el documento en respuesta a una iniciativa de la CEM; "no es algo sólo de la arquidiócesis", sino que se deriva de una "invitación del episcopado, hecha en la 116 asamblea plenaria de la CEM, por lo que se espera que todas las diócesis tomen medidas similares.

También, dijo, "se ha tratado de informar a los ministros sobre cómo pueden abordar los temas electorales sin incurrir en falta; se ha trabajado con abogados y grupos de laicos".

### TERRIBLE INJUSTICIA • HERNÁNDEZ



# Apoya Álvarez Máynez el cultivo y consumo de mariguana en el país

### CRISTINA GÓMEZ LIMA

CORRESPONSAL HERMOSILLO, SON.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, se reunió ayer con jóvenes en la capital sonorense, donde se pronunció en favor de la legalización de la mariguana en México, en el contexto del día del cultivo y consumo del cannabis.

Destacó que uno de los temas más importantes en materia de seguridad y adicciones es la legalización de la venta y consumo de cannabis para regularla y evitar el tráfico de otras sustancias.

Álvarez Máynez acompañó a la abanderada Natalia Rivera Grijalva en su arranque de campaña por la alcaldía de Hermosillo, y a otros aspirantes a diputados locales.

"La estrategia sobre drogas no puede ser el prohibicionismo. ¿Por qué es mejor que fuera legal? De entrada les solicitarán una credencial de elector o un documento, estaría regulado por la Cofepris, y veríamos qué productos están consumiendo nuestros hijos. Si fuera legal, tendríamos una política de cobro de impuestos que permitiría que el gobierno tuviera recursos

para ayudar a otras personas."

A diferencia de sus oponentes, señaló, él arrancó su campaña conforme a la ley, en tiempo y con los recursos otorgados por el Instituto Nacional Electoral, y "aún así le he dado la vuelta al marcador". Detalló que el gobierno de México no debe crear falsas o altas expectativas sobre el litio, pues no se podrá aprovechar en mucho tiempo.

Según la consultora internacional Mining Technology, estudios de exploración identificaron en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, el mayor yacimiento de ese mineral en el mundo.



### **ENTREVISTA**

CLARA BRUGADA, CANDIDATA DE SIGAMOS HACIENDO HISTORIA A GOBERNAR LA CDMX

# Mi sello será el sistema público de cuidados

"No soy una política tradicional, y ofrezco ser una gobernante honesta, democrática, con experiencia de gobierno y pasión para hacer las cosas"

En conversación con este diario, Brugada habla de su lucha por la ciudad, que empezó hace 40 años, y su trabajo con organizaciones sociales alternativas

### **LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO**

La oficina de campaña de Clara Brugada en la colonia Juárez está llena de huellas de su andar político: un cuadro de Emiliano Zapata, la autobiografía de Benita Galeana, un libro sobre la vida de Pancho Villa, fotografías suyas con Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, artesanías wixárikas y una imponente mesa de trabajo labrada en el tronco de un árbol.

Economista de 60 años de edad, la trayectoria política de la ahora candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia va de la promoción del desarrollo popular a la lucha por la democracia, del feminismo a la lucha por una nueva ciudad, de las organizaciones sociales autogestivas a los partidos y de los movimientos de base al Legislativo y los gobiernos locales.

En entrevista con *La Jornada*, la ex alcaldesa de Iztapalapa explica que el sello que desea imprimir a la ciudad es un sistema público de cuidados para lograr que las mujeres, a quienes se ha asignado el papel de cuidadoras, puedan salir de esta situación. Esto se logrará con políticas públicas en torno a tres ejes, a los que llama las tres R: revalorización y redistribución de esta tarea y reducción de las horas de trabajo que les destinan.

A continuación, parte de la conversación con este diario.

-¿Quién es Clara Brugada?

-Soy una mujer que ha luchado durante 40 años en esta ciudad. Opté por convertir en mi vocación de vida las luchas contra las desigualdades en el país. Estudié economía en la UAM Iztapalapa. Allí conocí a un equipo de la colonia San Miguel Teotongo. Querían que diéramos clases de manera gratuita en una

secundaria. Así me vinculé a San Miguel. Aprendí mucho, no sólo lo que implica sumarse a una comunidad a la que le faltaba todo, alejada de la ciudad. También lo que significa la pobreza y vivirla.

"Empecé a ver la política a partir de las organizaciones sociales alternativas. Les dediqué mi vida. Terminé la universidad, dejé la clase media y sus comodidades y me fui a vivir a esta comunidad. Allí aprendí a luchar de manera colectiva, que lo público está por encima de lo privado, que la toma decisiones se hace en asambleas. Encontré en la educación popular una herramienta y comencé a defender el derecho a la ciudad. Formé organizaciones desde una perspectiva de género."

### **Encuentro con AMLO**

"Los grandes movimientos que venían del sur del país atravesaban por la colonia. Siempre nos solidarizamos con ellos. Hasta allí llegó en el 91, desde Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, con el Éxodo por la Democracia. Así lo conocí. Había pasado el 88, que nos redefinió. Nos dedicamos a que la acumulación de fuerzas sociales se canalizara democráticamente por medio de los partidos. Vino la construcción del PRD, el encuentro con Andrés Manuel y la fundación de Morena.

–La acusan de ser centroame-

-En los 80, en nuestras asambleas comunitarias, se informaba sobre las guerras en la región. Gobernaba el PRI; dimos una lucha muy fuerte contra ellos. Cuando me veían, una mujer joven, preparada, en medio de los colonos, decían: "ella ha de tener otro interés". Y cuando escuchaban que uno de los puntos que tratábamos era sobre Nicaragua o El Salvador, me acusaban de ser centroamericana.



### **Muros invisibles**

-Estuvo al frente de Iztapalapa, netamente popular. La Ciudad de México tiene una composición de clase más compleja.

-Es muy importante ver la ciudad con otras miradas. La primera, derribar los muros invisibles que han querido levantar entre el oriente y el poniente. He recorrido toda la ciudad, todas las alcaldías. No creo que debamos tener esos muros. La ciudad es heterogénea, diversa, es muchas ciudades. Lo más rico que tiene es su diversidad.

"Para construir aquí el segundo piso de la Cuarta Transformación hay que profundizar en los grandes temas que la cruzan. Avanzar en movilidad y sustentabilidad. No sólo se trata de ricos y pobres.

"Queremos transformar el espacio público. Promover las Utopías que hicimos en Iztapalapa y cambiaron la vida de las personas. No había infraestructura. Hay otras partes de la ciudad donde ya está todo y lo que tienes que hacer es dar mantenimiento. Allá tienes que construir todo. Queremos que ya no tengamos periferias abandonadas. Necesitamos que la ciudad pueda atender a toda la población y unificarla en derechos.

"Hay que profundizar en los temas de movilidad sustentable. Vamos a mejorar y renovar todas las líneas del Metro antes de construir más, a hacer líneas de Metrobús alrededor del Circuito Interior o sobre Periférico, de Cablebús en las zonas más alejadas y 300 kilómetrtos más de ciclovías. Sustituir el transporte público para que no contamine."

-¿Cuál va a ser su sello?

-Desarrollar el sistema público de cuidados. Es un derecho constitucional. Fui diputada constituyente en la ciudad. Elaboramos una de las constituciones más avanzadas.

"El sistema público de cuidados es hacer justicia a las mujeres. Es lograr que las mujeres, a las que histórica y lamentablemente se les ha asignado el papel de cuidadoras, puedan salir de esta situación.

"Lo explico con las tres erres. La primera es la revalorización de los cuidados: cuidar a los niños y la casa está infravalorado. No se paga, no se toma en cuenta; hay que revalorar ese trabajo. "La segunda es la redistribución de ese trabajo, no sólo dentro de la familia, sino también del gobierno. El Estado debe asumir parte de estas tareas.

"La tercera es la reducción de las horas de trabajo: las mujeres deben tener menos horas dedicadas a este tema. Lo desarrollamos en Iztapalapa en las Utopías. "Queremos rehacer la ciudad

con infraestructura. Vamos a crear la red más grande de lo que antes se mal llamaban guarderías o estancias infantiles. Las vamos a llamar centros de cuidado y desarrollo infantil."

-¿Y la R de los recursos?

-Tenemos los recursos y las condiciones para hacerlo. También vamos a hacer espacios o casas de día para los adultos mayores y centros de rehabilitación para personas con discapacidad. No hay espacios y lugares públicos donde se les atienda; yo lo desarrollé en las Utopías. Planteo hacer 100 Utopías, la primera en la Benito Juárez, justo donde estaba la SCOP.

### Trayectoria

-¿Qué diferencia a Clara Brugada de otros candidatos?

Ofrezco tener una gobernante mujer, honesta, democrática, con historia y trayectoria, con experiencia de gobierno y con pasión para hacer las cosas.

"Represento al gran movimiento que ha luchado por la democracia y la justicia en esta ciudad. No soy una política tradicional. Soy honesta, no veo al gobierno como manera de crecer económicamente, tengo otro tipo de valores.

Tengo experiencia de gobierno. Goberné la cuarta parte de la ciudad, la más poblada, la que ha tenido más desafíos, la más difícil, y salimos muy bien. Agarré el toro por los cuernos y, aprovechando el momento histórico de cambio de 2018, hice un gobierno transformador.

Tengo conciencia, experiencia en concertar y claridad de lo que se necesita. Contamos con un plan de gobierno basado en las necesidades de la ciudad, en lo que ha funcionado y en mi propia historia.'

-Su contrincante señala tres problemas no solucionados: inseguridad, agua y el Metro. Ya nos habló del Metro. ¿Qué piensa de los otros?

-En esta ciudad ha bajado muchísimo la incidencia de delitos de alto impacto. Se logró con un modelo que echó a andar Claudia Sheinbaum. En los delitos que forzosamente

La aspirante propone, entre otras cosas, transformar el espacio público con las Utopías y profundizar en la movilidad sustentable. Foto Yazmín Ortega

se tienen que denunciar, las cifras son contundentes. Los homicidios bajaron 51 por ciento, y el robo de autos, más de 60 por ciento. Vamos a continuar con ese modelo y lo vamos a profundizar. Además de bajar números, tenemos que construir paz. Vamos a construir territorios de paz e igualdad. El equipo de Omar García Harfuch sigue operando.

-¿Y el agua?

-Es un tema histórico, de hace mucho tiempo. No se puede resolver sólo como un asunto de la ciudad. Es, también, una cuestión metropolitana y de la federación. Veo la ciudad con un modelo de gestión de agua que vaya hacia el futuro con sustentabilidad, que aprovechemos el agua de lluvia y logremos recogerla en los grandes lagos ancestrales alrededor de la ciudad. Ahí están Zumpango, Texcoco, Tláhuac-Xico.

'Necesitamos infiltrar millones de litros de agua al subsuelo. Es mentira que nos vamos a quedar sin agua. Tenemos el Cutzamala con problemas por la sequía; representa 22 por ciento de nuestro abastecimiento de agua, el 70 y tanto por ciento restante es de nuestros pozos. Necesitamos garantizar un modelo de gestión, de aquí a 50 años, con una ley.'

¿Cómo es la relación de Clara y el presidente López Obrador?

–Hemos sido compañeros de mil batallas, al igual que con Claudia. Hemos trabajado juntos en muchos temas, tenemos una excelente relación, un trabajo de mucho tiempo que nos une. Le debo esta gran lucha que se ha dado en el país, la confianza que ha tenido en mi. Me siento contenta de haber sido parte de su equipo y del de Claudia Sheinbaum.

-Tiene en su escritorio la autobiografía de Benita Galeana. ¿Por qué?

-Es una luchadora social importante. Representa la lucha de las mujeres en momentos difíciles, las de los movimientos populares. Tenemos que rescatar su vida y hacerle homenaje; nos ha dejado huella. Cuando voy a los eventos y veo a las mujeres que luchan, veo en ellas a miles de Benitas Galeanas que me animan a seguir adelante.

**CRITICAN FALTA DE OPERATIVIDAD DEL ESTADO** 

# Pega masiva de fichas de búsqueda cierra jornada por los desaparecidos

Familiares piden ayuda de la sociedad para encontrar a sus seres queridos

JESSICA XANTOMILA Y JARED LAURELES

En el cierre de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, que se inició el jueves, familiares de personas desaparecidas llevaron a cabo una pega masiva de fichas de búsqueda en diversas zonas de la Ciudad de México, al tiempo que llamaron a la sociedad a tomarse unos segundos para ver las fotografías de sus seres queridos y apoyar para que puedan encontrarlos.

"Es vital que nos ayuden, aporta mucho que se haga difusión, al grado que hemos encontrado a personas por esta vía", expresó Rosa Icela Guzmán, madre de Luis Ángel López, desaparecido el 26 de septiembre de 2018 en Tláhuac.

La caminata se inició afuera de la estación del Metro Hospital General, donde se aglutinaron los colectivos, que armados con brochas, engrudo y cinta adhesiva colocaron más de 450 fichas de personas desaparecidas en postes, paredes y mobiliario urbano, desde avenida Niños Héroes, pasando por el Instituto de Ciencias Forenses, la Fiscalía General de Justicia capitalina hasta Bellas Artes y la Comisión de Búsqueda de Personas local, en el Centro Histórico.

Jaqueline Palmeros, quien busca a su hija Jael Monserrat Uribe, desaparecida el 24 de julio de 2020 entre la alcaldía Iztacalco e Izta-



palapa, destacó que esta actividad también es de protesta "contra el Estado por todas las negligencias, omisiones y la falta de operatividad" para dar con el paradero de sus seres queridos.

"Queremos que las autoridades vean que los colectivos y las familias estamos más organizados que ellos, porque desgraciadamente entre las instituciones no hay una coordinación interna para tener casos exitosos", manifestó.

En su recorrido, las manifestantes expresaron consignas como

"¿Por qué los buscamos?, ¡porque les amamos!"; "¿Dónde están, Nuestros hijos, dónde están?"

En la Estela de Luz, familiares de personas desaparecidas realizaron bordados con los nombres y rostros de sus seres queridos. Con hilos de distintos colores sobre manta blanca, recordaron a los ausentes.

Para Lizeth Cardona Martínez, cuyo padre, Gersain Cardona, desapareció en Coahuila en 2009, bordar representa un ejercicio "terapéutico y expresar nuestro sentir al plasmar sus nombres".

▲ En el Metro Hospital General se inició la colocación de más de 450 imágenes de personas ausentes que llevaron a cabo los colectivos. Foto Jair Cabrera

En el lugar colocaron también un "tendedero de la memoria", donde colgaron las pequeñas mantas y fichas para que la sociedad se dé cuenta de que las personas desaparecidas "no son número, tienen un nombre y un familiar que los busca".

### Hallazgo de fosa en El Salto nos marcó: activista

JESSICA XANTOMILA Y JARED LAURELES

El hallazgo de siete fosas clandestinas y dos crematorios artesanales aún con restos humanos, en una finca de El Salto, Jalisco, el 24 de marzo pasado, es uno de los trabajos que ha marcado profundamente al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Su dirigente, Indira Navarro, reconoce que pese a que en esta lucha están expuestas a ver todo tipo de escenas y en tres años han logrado encontrar "más de mil cuerpos humanos", lo que vieron aquel domingo las "quebró".

La vida de quienes lideran la búsqueda de personas desaparecidas en campo deja de ser "normal" en todos los sentidos, advierte, pues se está dentro de un mundo donde diariamente hay reportes de posibles puntos de hallazgo de cuerpos, y donde pese al miedo y las amenazas salen con varillas, palas y picos a buscar y a enfrentarse con escenas inimaginables.

"Es la única manera en que

puedes encontrar a las personas", porque las autoridades "hacen caso omiso", enfatiza.

En entrevista con *La Jornada*, Navarro, quien busca a su hermano Jesús Hernán, desaparecido el 2 de septiembre de 2015 en Sonora, recuerda que desde que se conformó el colectivo (que integran 200 familias), en 2021, han tenido hallazgos exitosos en Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, por mencionar algunos.

Indica que para encontrar fosas clandestinas, casas de seguridad y cualquier terreno que tenga en sus entrañas restos humanos, las llamadas anónimas son una pieza medular, pues "de 10, nueve son certeras", destaca.

En Jalisco, el estado con más reportes de personas desaparecidas, con 14 mil 978 según datos oficiales, cada semana –apunta—"hacemos una búsqueda o dos en campo, pero ahorita ha llegado tanta demanda que a veces hacemos hasta tres. También hay ocasiones que tenemos que salir de urgencia, porque ha habido cuerpos

que avientan, de los que avisan a las autoridades, pero éstas hacen caso omiso".

Sin embargo, la activista, quien cuenta con medidas de protección, resalta que los hallazgos más grandes han sido guiados por "corazonadas". Así fue, dice, en El Salto. Cuenta que si bien ese día el colectivo se había dirigido a otro punto, en compañía de la Guardia Nacional, al final, tras revisar el mapa notaron que la ubicación compartida por el testigo estaba cerca.

"La finca estaba semiabierta, había inquietud de los *halcones*", y por eso la indicación al grupo de buscadores fue que sólo si alguien encontraba evidencia, "nos metíamos bien a buscar", rememora.

El resultado fue que "donde metíamos la varilla, salía positivo (restos de cuerpo). Es algo que sí me marcó". Los cuerpos encontrados en al menos 30 bolsas, "eran recientes, digamos que tenían aproximadamente un mes o menos, estaban mutilados, pero alrededor de ocho ya fueron preidentificados por los tatuajes".

En cuanto a los crematorios clandestinos hallados, dice que eran como "un horno para pan, con cúpula, y debido a que estaban dentro de tierra, lo que resguarda el calor durante días, los cuerpos se deshacen completamente... una cosa espantosa, todavía había pedazos de carne, de piel, de tejido".

Por este hallazgo, denuncia, el colectivo y ella recibieron amenazas. "Aunque nosotros estamos expuestos a recibir llamadas de extorsión y de muerte, las de esa noche fueron muy diferentes porque en mi caso ya tenían información sobre dónde vivía y de mis hijos... sí me asustó bastante".

A esto se suma que el 10 de abril pasado el grupo fue "intimidado y amenazado" por hombres armados y elementos de la policía municipal de Tlaquepaque mientras estaba en una búsqueda en campo.

Navarro destaca que pese a los miedos, las amenazas y riesgos de trabajar en campo, su labor de las buscadoras tiene recompensa, pues han restituido los cuerpos de personas desaparecidas a sus familiares.

### Pobreza frena la equidad de género en AL: ONU Mujeres

CAROLINA GÓMEZ MENA

Aunque en América Latina y el Caribe ha habido avances en décadas recientes en materia de género, pues existe mayor participación política de las mujeres, hay más acceso a la educación y se ha logrado una reducción de la mortalidad materna, aún persisten retos, por ejemplo en el tema de pobreza, refiere un estudio de ONU Mujeres.

El informe Perfil Regional de Género para América Latina y el Caribe plantea que a seis años de que se cumpla el plazo marcado por la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la región hay una tendencia creciente a la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares en pobreza y en extrema pobreza. En 2022, había 118 mujeres por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres, mientras en 2002 eran 105 por cada 100.

Asimismo, el estudio liderado por ONU Mujeres, en el cual participaron diversas agencias, refiere que en 2022, a escala mundial, 27.1 por ciento de mujeres carecían de acceso a servicios de agua potable segura y en la región 7 millones de mujeres y niñas bebían agua de fuentes no mejoradas o de superficie, cifra significativamente menor a las 22 millones que consumían ese tipo de agua al comienzo del milenio.

### Persiste inequidad

Respecto al acceso a cargos políticos y directivos, indica que en América Latina y el Caribe, en 2023 el porcentaje de mujeres en escaños en los parlamentos nacionales supera el promedio mundial en 9.3 puntos, pero en gobiernos locales los avances no son tan positivos, ya que ahí la representación de las mujeres se situaba 8.3 puntos porcentuales por debajo de la media mundial, de 35.5 por ciento.

En el ámbito laboral, 36.9 por ciento de los cargos directivos en la región estaban ocupados por mujeres en 2021, cifra que superó el promedio mundial de 28.2 por ciento. Actualmente, en Latinoamérica "las mujeres participan menos que los hombres en la fuerza de trabajo, y cuando lo hacen trabajan menos horas remuneradas que los hombres. También tienen tasas de desempleo más altas que ellos y enfrentan tasas de informalidad más altas en la mayoría de los países de la región".

A escala mundial, por cada dólar percibido por los hombres en 2019 por ingresos laborales, las mujeres recibieron 51 centavos, y en América Latina y el Caribe, por cada dólar de ingreso laboral de los hombres las mujeres percibieron 58 centavos. Estas brechas en los mercados laborales se generan por la división sexual del trabajo, y ello limita al autonomía económica de las mujeres e incide negativamente en los niveles de pobreza del sector.



MAÑANA VA AL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

# BdeM se hará cargo del Fondo de Pensiones, indica dictamen final

Será un fideicomiso público constituido por la Secretaría de Hacienda

**ANDREA BECERRIL Y FERNANDO CAMACHO** 

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde se concentrarán los recursos de las cuentas de retiro no reclamadas por trabajadores de más de 70 años, que son manejadas ahora por las Afore, además de otros ingresos provenientes del gobierno federal, tendrá el carácter de un fideicomiso público, que será constituido por la Secretaría de Hacienda y administrado por el Banco de México (BdeM), por lo que se le aplicarán las disposiciones que rigen a este órgano autónomo.

Así se establece en el dictamen final de la iniciativa presentada por Morena, que tiene como objetivo un pago complementario a las pensiones de los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997, con el sistema de cuentas únicas en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

El dictamen, que se votará mañana en el pleno de la Cámara de Diputados, estableció en un artículo

segundo transitorio todo lo relativo a ese fideicomiso que fue uno de los puntos objetados por la oposición en San Lázaro y obligó el miércoles pasado a que no se decidiera en el pleno y se regresara a comisiones, ya que hubo un cambio del que todos se echaron la culpa, en el que se daba carácter de paraestatal a ese fondo.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria el viernes, se señala que el Fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, "no será paraestatal", sino que tendrá como fiduciario al Banco Central y se regirá además por los términos que se establezcan en un decreto que el Presidente de la República deberá emitir dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de esa reforma a diversas leyes

Se precisa que el decreto que emita el Ejecutivo federal deberá establecer, entre otros puntos, que los recursos del patrimonio de ese fondo deberán permanecer en el fideicomiso e invertirse "hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario", es decir, destinarse al gasto gubernamental.

Igualmente, en ese decreto se precisará que el fideicomiso podrá recibir aportaciones adicionales a su patrimonio y brindará al IMSS los recursos necesarios para "procurar" que los trabajadores que alcancen 65 años de edad y deban jubilarse bajo el régimen de las Afore, reciban un complemento a fin de que sus pensiones sean equivalentes al salario promedio que

Lo mismo para el caso de los trabajadores que cotizan en el Issste, bajo el régimen de cuentas individuales. Se destaca que ese complemento a las pensiones de trabajadores y servidores públicos estará sujeto a la suficiencia del fondo, así como en las reglas que determine la Secretaría de Hacienda.

Se señala, asimismo, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un comité técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos.

En el dictamen se detalló con claridad que los recursos de cuentas

inactivas durante 10 años de trabajadores del IMSS con 70 años y del Issste con 75 años, que pasen al Fondo de Pensiones, podrán ser reintegrados a éstos o sus beneficiarios en el momento que lo soliciten, junto con los intereses generados, ya que los fondos de retiro y de vivienda son imprescriptibles.

Incluso, se reformará la Ley del Issste para eliminar que los fondos de pensiones prescriban a los 10 años, disposición impuesta en el gobierno de Felipe Calderón.

En relación con otra de las críticas de la oposición, en el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social se precisa que el IMSS se coordinará con el Infonavit para que, un año previo a que el trabajador cumpla 70 años, se le envíe un aviso de sus recursos consolidados en el Fondo de Pensiones.

"Esta medida permitirá proteger el ahorro de los trabajadores, evitando que las Afore continúen cobrando comisiones por la administración de sus recursos y con deterioro el patrimonio imprescriptible de los propios trabajadores y sus familias", indica el dictamen.

# Dignificar la vida de jubilados, el fin: SG

La Secretaría de Gobernación (SG) exhortó a la ciudadanía a "no dejarse engañar por la campaña negra contra la ley en materia de pensiones'

Subrayó que nadie puede tocar los recursos de los trabajadores activos y, además, este derecho es imprescriptible.

En la actualidad, la ley obliga a las Afore a transferir los recursos de las cuentas de ahorro al IMSS, sin embargo -recalcóapenas transfirieron 2 por ciento "y el resto se lo han quedado".

En un boletín, la dependencia federal precisó que las Administradoras de Fondos para el Retiro tienen más de 6 billones de pesos en cuentas, de los cuales 0.4 por ciento lleva abandonado más de 10 años, recursos que deben ser transferidos al IMSS.

La propuesta tiene la finalidad de aumentar las pensiones para dignificar a los trabajadores en el último tramo de su vida, añadió Gobernación.

De la Redacción

### El martes votará la Comisión de Justicia las reformas a las leyes de Amnistía y Amparo

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados fue convocada para el martes a fin de votar las minutas de las reformas a las leyes de Amnistía y Amparo.

En el caso de la Ley de Amnistía, uno de sus aspectos más relevantes es que da al Presidente de la República la facultad de otorgar la amnistía a quien aporte información "comprobable y fidedigna" sobre casos relevantes para el país, como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando y Allende.

La figura de la amnistía, además, puede ser otorgada por el Ejecutivo de manera directa, es decir, sin pedir aval ni opinión de la Fiscalía General de la República o de un juez.

Respecto a la modificación en materia de amparo, dicha norma busca impedir a jueces y magistrados que puedan dictar suspensiones contra reformas legales sin haber ido al fondo del asunto.

De esta manera, los juzgadores no podrán emitir suspensiones con efectos generales, sino que éstas únicamente serán válidas para la persona promovente del amparo.

La junta directiva de la Comisión de Seguridad se reunió el viernes para modificar el orden del día de su sesión del próximo martes, con la

finalidad de discutir ambos temas, los cuales no estaban incluidos en la convocatoria original.

La reunión ordinaria, con modalidad semipresencial, está convocada a las 10 horas, y en ella también se discutirían los dictámenes con proyecto de decreto para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal, en materia de igualdad de género.

Luego de dictaminarse en la Comisión de Justicia, las iniciativas podrían ser llevadas al pleno de la Cámara el miércoles, fecha en que podría realizarse la última sesión del actual periodo.

Por el momento no se ha divulgado el proyecto de dictamen sobre ambos temas y los diputados esperan que se les haga llegar en el transcurso de este día.

De la Redacción

### **SIN FONDOS** • JERGE



### Terminan foros sobre iniciativas de AMLO

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció la conclusión de los foros de debate donde se analizaron las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y destacó que en ellos se incorporaron aspectos que necesitaban ser modificados en dichas propuestas.

El legislador destacó que el ejercicio organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, comenzado en febrero, fue "dialéctico, democrático, diverso e incluyente", y recordó que las mencionadas iniciativas fueron agrupadas en cuatro ejes temáticos: libertad, democracia, justicia y bienestar.

Asimismo, recordó que los foros se llevaron a cabo en 25 estados del país, cuatro nacionales en la Cámara de Diputados y cinco más a nivel regional, donde se escucharon distintas opiniones relacionadas con

las iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo.

'Así llegamos al fin, con la conciencia tranquila en la Jucopo de que escuchamos a las mexicanas y los mexicanos", concluyó.

Mier, quien destacó que los conversatorios buscaron "cuestionar la realidad para poder transformarla", participó en el último de los foros, celebrado en Puebla, entidad de donde es originario.

De la Redacción

### DESPERTAR EN LA IV REPÚBLICA

Dos hermanos, un país

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI

RÓXIMAMENTE PUBLICARÉ UN libro que escribí junto a mi hermano Francisco Ortiz y que reúne nuestras experiencias y visiones acerca de distintos hechos, las cuales hemos contado a lo largo de los sexenios que hemos vivido desde nuestra infancia.

MI HERMANO Y yo pertenecemos a la misma generación marcada más o menos desde el colapso político del sistema priísta con la matanza en Tlatelolco en 1968 hasta el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando las tendencias conservadoras se hacen mucho más fuertes y un segmento de la clase política tecnócrata desplazaba a los políticos del estilo antiguo. Entre mis 60 y 75 años (2003-2018), vimos el difícil tránsito de un régimen político autoritario y corrupto a una alternancia fallida, y después lo que nos toca vivir ahora: un cambio de régimen, cuyo destino no está claro en el momento en que escribimos mi hermano y yo nuestros recuerdos, justo en medio de la sucesión presidencial de 2024.

### POR NUESTRAS ACTIVIDADES

políticas y periodísticas, mi hermano y yo pertenecemos a un grupo que podría ser considerado "minoría selecta", como describe Ortega y Gasset. Esto, que podría parecer presuntuoso o pedante, queda sustentado con ciertos datos. Ambos estamos en el Diccionario de escritores mexicanos, Siglo XXI, página 406; en el libro Sistema político mexicano: antología de lecturas, y en la obra Milenios de México: Diccionario enciclopédico de México, de Humberto Musacchio. También en Wikipedia, la enciclopedia digital más grande de la historia.

MI HERMANO ESTUVO con Julio Scherer García en los momentos estelares de Excélsior y después en el nacimiento y desarrollo de Proceso. Ha escrito varios libros y fue reconocido con distinguidos premios como mejor reportero. Yo fui consejero ciudadano en el primer momento de la ciudadanización del IFE y después fui secretario de Gobierno, cuando AMLO fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Luego fui diputado federal y en 2019 asumí la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.

EN ESTE LIBRO, el lector podrá observar cómo nuestra visión política parece identificarse a lo largo de nuestras vidas, siendo ésta la constante lucha por la democracia. Sin embargo, esta visión que pareciera conjunta se divide a raíz de la entrada en la política mexicana de un personaje: Andrés Manuel López Obrador, de quien ambos escribimos desde visiones totalmente disímbolas. Mi hermano, por un lado, reprueba a ese personaje, mientras yo lo apoyo.

# Declaran en AL y el Caribe la educación superior como derecho humano universal

Es un bien público social que debe ser plenamente garantizado por los Estados, señalan en un documento de la CRES+5

### **LAURA POY SOLANO**

A fin de impulsar la educación superior en la región, los países de América Latina y el Caribe suscribieron la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la que se reafirma la necesidad de considerar la formación universitaria como derecho humano universal y bien público social que debe ser plenamente garantizado por los Estados, los cuales deben invertir más para asegurar su universalidad.

En el documento, suscrito por representantes de gobiernos, organismos públicos, instituciones de educación superior, redes, asociaciones, sindicatos, organismos multilaterales, pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes, personal académico y científicos de América Latina y el Caribe, se señala como prioridad la necesidad de luchar contra la mercantilización y privatización de los sistemas educativos a todos los niveles.

Destaca que en la región han surgido gobiernos que "expresan abiertamente su oposición a la democracia participativa, a la autonomía en la adquisición de conocimientos para lograr una soberanía plena en ciencia y tec-



nología, humanidades, la cultura y las artes o incluso niegan aspectos claves para nuestro futuro".

Por ello, los Estados que suscriben la CRES+5 afirmaron que para defender la educación superior "hay que defender la democracia,



Es prioritario luchar contra la mercantilización y privatización de los sistemas educativos

y para ello hay que defender la universidad, un sistema de educación superior diverso y una ciencia abierta, plural, inclusiva, humanística, y reafirmar el sentido público de los conocimientos".

En un llamado urgente a la acción, subrayan que es necesario "denunciar el peligro que implican los discursos negacionistas anticientíficos de líderes políticos que recuperan miradas dogmáticas y religiosas".

Señalaron que es necesario reconocer el constante deterioro de las condiciones laborales en las instituciones de educación superior en las pasadas décadas, lo que se manifiesta en la creciente precarización de los empleos, la falta de estabilidad, la depreciación salarial y la reducción de las condiciones y beneficios de la seguridad social, lo que se ve agravado, advierte, por un contexto regional caracterizado ▲ Los países firmantes de la declaratoria aseguraron que para defender la educación "hay que defender la democracia". En la imagen, la Ciudad Universitaria de la UNAM. Foto Marco Peláez

por un significativo aumento de la pobreza, la marginalidad y la desigualdad.

La declaratoria enfatiza que otra de las tareas centrales es que la educación superior "debe contribuir a reparar la deuda histórica de las sociedades y estados contemporáneos con los pueblos indígenas y afrodescendientes; educar contra el racismo y todas las formas de intolerancia; asegurar los derechos educativos de estos pueblos, los cuales están reconocidos en numerosos convenios, tratados y declaraciones internacionales".

### Uso excesivo del celular puede generar dependencia: sicóloga

### FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Aunque los teléfonos celulares pueden ayudar a mantenernos en contacto con miles de personas y a tener acceso a información, muchos usuarios de estos dispositivos los utilizan de forma excesiva y llegan a generar una auténtica "dependencia", lo que en determinadas circunstancias incluso puede dar pie al surgimiento de trastornos mentales.

Paola Colunga Serralde, responsable de atención sicológica en la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, alertó que uno de los posibles efectos del uso desmedido de los celulares es el incremento de la ansiedad y la falta de convivencia de calidad con familiares y amigos.

En entrevista con *La Jornada*, la especialista indicó que cuando los teléfonos móviles empezaron

a tener nuevas aplicaciones y recursos, se volvieron "parte indispensable de nuestro día a día", por lo que estamos en interacción constante con ellos.

Sin embargo, "en lugar de utilizar el teléfono como herramienta que nos ayude, parece que es el celular el que se apropia de nosotros y estamos en función de él. Les instalamos tantas cosas, como nuestras redes sociales, correos, contraseñas y hasta nuestra frecuencia cardiaca, que nos conocen más que nosotros mismos".

Colunga enfatizó que los propios celulares no desencadenan problemas de salud mental en los usuarios, sino que son éstos, por la forma en que los utilizan y se relacionan con ellos, quienes pueden incurrir en usos excesivos y generar diversos problemas y trastornos.

Uno de ellos, dijo, es la actitud de "hipervigilancia" ante los mensajes que nos llegan o que enviamos, lo cual puede aumentar la ansiedad que muchas personas quizá ya viven. De la misma forma, estar constantemente "conectado" para leer noticias puede desencadenar una sensación de angustia.

A lo anterior pueden sumarse factores como la insatisfacción de algunos usuarios ante su propio cuerpo o su vida, al compararlo con las de otros en redes sociales, o la paradoja de tener muchos contactos en el ciberespacio, pero falta de interacción de calidad con otras personas en la vida real.

Ante ello, Colunga recomendó "hacer una reflexión personal de cuánto tiempo le dedicamos a los celulares. Ser más conscientes de para qué lo estamos utilizando, y si lo usé siete horas, por ejemplo, ver cuántas fueron de trabajo, y cuántas de redes sociales y ver si puedes reducir algo de eso.

"Tenemos que ver si me estoy conectando conmigo en el presente o no lo estoy haciendo, porque quiero resolver todo conectándome con otras personas en otros lugares. Como todo lo tengo en el celular, estoy en mil áreas al mismo tiempo y no estoy deteniéndome a comprender la naturaleza, a respirar y vivir el momento presente", aseveró.



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ





Desde los territorios de los pueblos Mazahuas, Otomís, Purhépechas y Nahuas de Michoacán a 19 de abril de 2024.

# Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discriminan a los pueblos indígenas de Michoacán

A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A los pueblos y comunidades indígenas de México A la opinión pública en general

Todos los que suscribimos esta carta, autoridades de comunales de cuatro pueblos indígenas de Michoacán, nos dirigimos a ti porque a los ministros de la Suprema Corte de la Nación no les interesa escucharnos. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas hemos aprendido que no se puede esperar mucho del sistema de "justicia" mexicano. Como miles de mexicanos, sabemos que el poder judicial promete mucho y cumple poco. Sin embargo, ante un atropello sin precedentes, en contra de nuestros derechos más básicos, no podemos quedarnos callados.

La Corte está a punto de resolver el próximo 22 de abril las Controversias Constitucionales 17/2022 y 83/2022 interpuestas por el ayuntamiento de Zitácuaro Michoacán en contra de diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán que reconocen nuestro derecho al autogobierno y a la administración directa del presupuesto. En estos dos procesos se debate el derecho de los pueblos indígenas de Michoacán a autogobernarse, a contar con recursos económicos para hacer efectivo este derecho y si dichas normas impugnadas se nos consultaron o no. En la práctica, estos juicios son muy importantes para los pueblos originarios pues buscan quitarles recursos económicos que habíamos logrado mediante diferentes procedimientos judiciales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a comunidades indígenas de Michoacán para dárselos a gobiernos municipales.

Siendo sinceros, no es sorprendente que la Corte esté buscando mermar la autonomía indígena. No sería la primera vez que los ministros prefieren proteger los derechos de las élites políticas sobre los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, como integrantes del más alto tribunal de "justicia", uno esperaría que, como mínimo, la Corte respetaría las garantías básicas del proceso judicial, tales como el derecho audiencia y el derecho de petición. Si no por convicción, aunque sea por apariencia. Lamentablemente, parece que hasta un juicio justo ya es mucho pedir para estos ministros.

A sabiendas de la importancia de estos juicios, la Corte tramitó el proceso en lo oscurito, sin notificar, ni llamar a las comunidades potencialmente afectadas por una eventual resolución. Eso sí, utilizó y manipuló nuestro derecho humano a la consulta previa libre e informada para lograr que la pretensión del ayuntamiento de Zitácuaro, arrebatarnos nuestros derechos de autogobierno, pudiera sortear las obvias y claras causales de improcedencia que la demanda del ayuntamiento tenía. Hace apenas unas semanas que las comunidades de Michoacán se enteraron de su existencia, justo cuando la Corte anunció públicamente que ya estaba lista para emitir sentencia.

Desde ese momento, las comunidades afectadas acudimos a la Corte a pedir que se nos otorgue una audiencia pública antes de emitir la resolución, respetando los propios términos de la Corte establecidos en el Acuerdo General 2/2008. Esta solicitud se ha hecho en tres ocasiones en las últimas semanas, primero se realizó el oficio dirigido a la ministra presidenta Lic. Norma Piña y fue recibido por la Corte el 19 de marzo, el segundo dirigido a la misma ministra fue recibido el 15 de abril y el tercero fue sellado de recibido el 18 de abril. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a nuestros escritos, ni siquiera para decirnos que no. Simplemente somos ignorados, como si no existiéramos,

como si no tuviéramos ya no el derecho a la autonomía y el autogobierno, sino el derecho a la audiencia, a la petición y al debido proceso.

Eso sí los artilugios legales les sobran a los ministros para cerrarnos las puertas de su Supremo Tribunal. En varias sesiones públicas algunos ministros incluso se han atrevido a decir que sí nos han recibido, cuestión que negamos categóricamente. Es tanta la soberbia y desconocimiento que algunos de los integrantes de las Corte han demostrado sobre los pueblos indígenas que confunden el juicio que actualmente discuten con otra controversia que involucra a otros actores y a otras comunidades. Reiteramos que solo hemos sido escuchados por la ministra Lenia Batres y por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. No obstante, estas reuniones particulares no pueden ni deben suplir nuestra petición de audiencia pública a todos los ministros, ni puede eximir a la ministra presidenta Norma Piña de su obligación constitucional de responder en tiempo y forma nuestros escritos de petición.

Con tristeza vemos como la Corte se niega a escucharnos por una simple, pero perversa razón: los ministros quieren proteger los privilegios de los políticos, que siempre han sometido y excluido a nuestras comunidades, pero quieren maquillarlo. Entonces, buscan presentarse como defensores del derecho a la consulta indígena para invalidar una ley que nosotros mismos propusimos al Congreso de Michoacán para por fin garantizar el acceso al derecho de autogobierno indígena en Michoacán. Su argumento es maquiavélico y fue presentado en un caso anterior. La Corte invalidó la Ley Orgánica Municipal de Michoacán en un municipio porque el expediente no tenía evidencia de que la ley fue consultada. Obviamente, la Corte no tenía evidencia porque nunca se dignó escuchar a ninguna comunidad indígena.

Para que este mañoso argumento funcione, la Corte necesita excluir a los pueblos indígenas del juicio. En la Corte saben que la ley de autogobierno fue consultada y promovida por nuestras autoridades indígenas. De otorgarnos una audiencia esto quedaría claro y su artilugio al descubierto. Los ministros tendrían que aceptar que prefieren proteger a los políticos, o tendrían que asumir su labor como garantes de derechos humanos.

Los pueblos indígenas sabemos que no se puede esperar mucho del sistema judicial Estado Mexicano. Hemos comprobado que ya ni siquiera en la Suprema Corte se respetan los derechos más básicos. Ante la ausencia de justicia en México, los pueblos indígenas de Michoacán hemos acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde donde casi dos años hemos trabajado, acompañados como desde hace años de nuestros abogados del Colectivo Emancipaciones, en una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actualmente ya está analizando el caso.

Por ahora, es muy probable que los ministros de la Corte decidan pasar encima de nuestros derechos e intentar quitarles recursos a nuestras comunidades indígenas para dárselos a los gobiernos municipales. Pero no permitiremos que una Corte discriminadora tenga la última palabra. Los pueblos originarios seguiremos luchando hasta que se haga verdadera justicia, hasta que como lo dijera el General José María Morelos y Pavón tengamos un tribunal que nos escuche.

### **ATENTAMENTE**

### Pueblo Mazahua

Concejo de Autogobierno de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro Concejo de Autogobierno de Donaciano Ojeda, Municipio de Zitácuaro

### Pueblo Purhépecha

Concejo Comunal de San Felipe de los Herreros, Municipio de Charapan Concejo Comunal de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen Concejo Comunal de Cherán Atzicurín, Municipio de Paracho Coordinación Comunal de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga Concejo Comunal de San Ángel Zurumucapio, Municipio de Ziracuaretiro Concejo Comunal de La Cantera, Municipio de Tangamandapio Concejo Comunal de Angahuan, Municipio de Uruapan Concejo Comunal de Isla de Janitzio, Municipio de Pátzcuaro Concejo Comunal de Jesús Díaz Tsirio, municipio de los Reyes Concejo Comunal de Carapan, municipio de Chilchota

### Pueblo Nahua

Concejo Comunal de El Coire, Municipio de Aquila

### Pueblo Otomí

Concejo Comunal de Carpinteros, Municipio de Zitácuaro Concejo de Autogobierno de San Cristóbal, Municipio de Ocampo

Responsable de la publicación: Aragon Andrade Felipe Orlando



SALUD DESDE PEQUEÑOS



Alimentación saludable



**Actividad** física diaria



Chequeos preventivos

¡Niñas y niños sanos hoy











# , adultos sanos mañana!

ANO DEL SEGURO SOCIAL
D SOCIAL



### **SANJUANA MARTÍNEZ**

MONTERREY, NL

Jamario sufrió las de Caín en su travesía al sueño americano desde su natal Colombia. Al cruzar la temida selva del Darién, por donde este año han transitado más de 70 mil migrantes, se luxó un tobillo. Casi pierde la pierna por falta de atención. Los azares del destino lo trajeron a esta ciudad y llegó a Casa Monarca con la pierna morada, donde lo atendieron y estuvo dos meses en silla de ruedas. Iba en tránsito a Canadá para reunirse con su hermano, pero decidió quedarse: "vivo mejor aquí. Mi esposa, mi hija y yo tenemos trabajo y casa, ya compré un carro. Me va mejor que a mi hermano que gana 900 dólares a la semana, pero paga 800 de renta".

Su historia es la de más de 5 mil refugiados, retornados y migrantes que han decidido vivir el llamado "sueño regiomontano". Este modelo de integración social de personas en movilidad es el más exitoso en México y un ejemplo a nivel internacional.

El sacerdote Luis Eduardo Zavala de Alba, director de la Casa Monarca, logró vincular, en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el gobierno del estado, a más de una veintena de grandes y medianas empresas para dar trabajo a los migrantes y refugiados que decidieron quedarse: "somos el programa más exitoso en México por la cantidad de personas que integramos a la sociedad. El modelo de integración local es efectivo y pensamos que se puede replicar en todo el país".

### Nueva mano de obra

Con una oferta de empleo de más de 30 mil puestos nuevos anuales, la industria de Nuevo León representa una buena oportunidad para los migrantes y refugiados que deciden quedarse: "Los grandes corporativos se han dado cuenta que tienen que aprovechar toda esta gente que nos está llegando.

Añade: "creamos nuestra propia red de empleadores. Tenemos empresas grandes, corporativos y firmas medianas que requieren mano de obra, como Femsa, Álcali, Oxxo, Ternium, Rugo..."

Comenta que Álcali ha iniciado un programa piloto para dar vivienda a migrantes integrados en su plantilla laboral: "El corredor industrial de Santa Catarina, cerca de la ubicación de la Casa, ha sido muy efectivo. Hemos ido describiendo a las empresas nuestra labor e inmediatamente se suman a la integración. A veces tenemos grupos enteros de refugiados que se los lleva una firma".

Por ejemplo, la empresa Rugo necesita 60 trabajadores mensuales y se comprometió a buscar vivienda en la colonia Carmen Romano, cerca de sus instalaciones: "En Nuevo León con el *nearshoring* y con el déficit de mano de obra, los refugiados y las personas en tránsito son un potencial enorme. Los empresarios regiomontanos son pragmáticos y aprovechan nuestros principios de una migración ordenada, segura y regular y las políticas de parte del estado que también nos ayuda".

El sacerdote cuenta además con

MILES SE INTEGRAN CON MODELO EXITOSO DE EMPLEO

# Migrantes deciden vivir el "sueño regiomontano"

Casa Monarca vincula a refugiados, retornados y personas en movilidad con empresas para su estancia permanente en México y su naturalización

un grupo interdisciplinario de más de 28 empleados entre los cuales hay abogados, sicólogos, médicos, abogados y trabajadores sociales.

El año pasado atendieron a más de 302 migrantes para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP), otras 245 personas fueron acompañadas para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y un centenar más para ayudarles a conseguir su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su Número de Seguridad Social (NSS) y para abrir una cuenta bancaria.

El equipo ofrece además capacitación y orientación para ingresar al mercado laboral y posteriormente ser canalizadas a empresas u organizaciones especializadas en vinculación con el trabajo: "Ahorita estamos involucrando a las firmas para solucionar el problema de la vivienda".

Comenta que han establecido contacto con Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) cuya labor es atender a grupos vulnerables para la obtención de vivienda

bles para la obtención de vivienda. "Y no contaban entre sus prácticas de inclusión a los refugiados o migrantes. Les tuvimos que pedir que hicieran esa ampliación a su política a sus derechohabientes para darles 60 mil pesos de un subsidio por grupo vulnerable. Tienen en Escobedo y García. Es muy importante porque el hecho de que puedan tener una casa ya hace que se queden aquí."

Añade: "Buscamos que la empresa hable con los renteros para pedirles que atiendan a un grupo determinado de trabajadores. Queremos replicar los esquemas de las empresas regiomontanas que dan vivienda a sus empleados. Hay esa conciencia social en Femsa, por ejemplo, su presidente, José Antonio Fernández, ya presume a nivel nacional la inclusión de refugiados y migrantes".

### Racismo y xenofobia

La integración social de los migrantes no sólo pasa por lo laboral, también por aspectos culturales, costumbres, forma de hablar y de vestir.

"Un día llegó un migrante muy ofendido porque lo habían discriminado en una tienda. Pero iba vestido sólo con shorts sin camisa y descalzo. Por eso le explicamos que aquí no es normal que vayas así a una tienda. Otro salvadoreño que llegó a una carne asada en una casa. Ellos están acostumbrados a que si alguien hace de comer invitas



a la comunidad. Él llegó y se sentó en la casa donde estaban haciendo carne asada."

"Hay mucho racismo, desinformación, exclusión, miedo, todo hay que trabajarlo con orientarlos y educación", dice el padre Zavala de Alba y añade: "Pero Monterrey es una ciudad donde se puede llevar a cabo el sueño regiomontano, no el sueño americano. Algunos nos hacen caso, otros quizá no. Pero nos da gusto ver que vamos teniendo resultados".

Comenta el sacerdote que trabajan con universidades como el Tecnológico de Monterrey, que hizo un estudio para ver cuánto ganaban los migrantes en la informalidad y en la formalidad.

"Eso nos permitió darles asesoría. Si ellos trabajan en la formalidad van a ganar hasta 30 por ciento más y mujeres hasta 40 por ciento más. Es difícil convencerlos porque

66

Hay que apostarle a los que se quieran quedar y a los rescatables la mayoría quiere irse, pero lo estamos logrando porque ven todos los peligros y obstáculos que existen para llegar a Estados Unidos."

Explica que a los empleadores les ofrecen garantías: "Los hemos protegido inscribiéndolos al padrón de compañías de migración para que cuando tengan personas indocumentadas, las ayuden. Contamos con convenios para proteger a las firmas de cualquier posible multa. Y les mandamos trabajadores de la informalidad".

Añade: "Le apostamos a la formalidad, a la integración completa. Hay que apostarle a los que se quieran quedar y a los rescatables. Hay algunos que ya no lo son, ya se involucraron con el crimen organizado, ya andan en drogas y a esos no les invertimos. Confiamos en la migración segura y regular".

### Tránsito y solidaridad

El sacerdote Luis Eduardo es abogado y asegura que los migrantes "convierten" a las personas y él es una prueba de ello, porque dejó su exitosa vida académica para dedicarse en cuerpo y alma a la movilidad humana.

Es doctor en Derecho Internacional por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor por la London School of Economics and Political Sciense. Cada año ofrece un curso de verano en la Universidad de Yale sobre derechos humanos para migrantes.

▲ El sacerdote Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, que atiende a los migrantes. Foto Sanjuana Martínez

"Los migrantes te convierten, te hacen ver a Cristo hambriento, sediento, desnudo y forastero. Nada se compara cuando te dan las gracias por la ayuda recibida", dice.

Y con fundamento critica la política migratoria del gobierno.

"Es muy deficiente, deja mucho que desear el liderazgo de Francisco Garduño, el Consejo Ciudadano no funcionó, y el gobierno continua con la contención. Urge un programa nacional de regulación migratoria y sería de mucho beneficio para que los migrantes que esperan una estancia legal, aunque sea momentáneo, que los integren al mercado laboral".

La Iglesia católica tiene 120 casas de acogida en México y el padre Luis Eduardo comprendió que su labor es fundamental en la movilidad humana, en especial en el norte del país donde hay 24 albergues, desde Tijuana a Matamoros, inspirados y guiados por las enseñanzas del sacerdote Pedro Pantoja.

Y concluye: "La vulnerabilidad es extrema, hay historias de terror, nos sensibiliza mucho ver el sufrimiento, pero te da gusto cuando sabes que puedes cambiarle la vida a una persona. El primer migrante fue Jesucristo y los primeros refugiados, José, María y el niño cuando fueron a Egipto perseguidos por Herodes".

# Confía México en que no entrará en vigor la ley antinmigrante de Texas

### **ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**

La canciller Alicia Bárcena aseguró ayer que el gobierno de México confía en que no entrará en vigor la ley antinmigrante SB4 de Texas, pero señaló que el país está preparado para su eventual puesta en operación.

"México no solamente está preparado, está consciente de que esto puede suceder y por eso venimos a nuestros consulados a fortalecer los programas" de atención a los connacionales que se puedan ver afectados, dijo al concluir una gira de cuatro días por la región fronteriza.

La canciller visitó entre el miércoles y el sábado Ciudad Juárez, así como las texanas El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo, donde se reunió con autoridades, activistas, así como con cónsules de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Ayer, tras reunirse con autoridades locales de Eagle Pass y federales estadunidenses, a quienes hizo un llamado a la colaboración en beneficio de la comunidad fronteriza, la jefa de la diplomacia tuvo un encuentro con medios de comunicación, donde expresó que el gobierno mexicano "está en conversaciones" con la administración de Joe Biden en relación con la SB4, legislación que está congelada por las autoridades judiciales y que crea el delito de "entrada ilegal" a territorio texano y faculta a policías y jueces locales a detener, encarcelar y deportar extranjeros por la sola sospecha

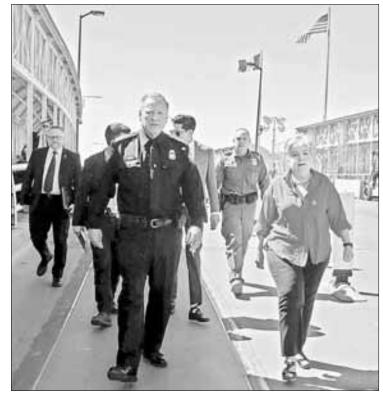

de que sean inmigrantes sin documentos y contempla penas para ellos hasta de 20 años de prisión.

"A ver, nosotros, primero que nada, estamos optimistas de que no entre en vigor la SB4. Como les digo, es una contienda -vamos a decirlo así– entre los gobiernos federal y el estatal", señaló.

"Nos parece que el tema migratorio es un asunto federal, nosotros lo estamos tratando igual, es un caso federal en México y en Estados Unidos", dijo Bárcena.

▲ Alicia Bárcena recorrió el iueves el Puente Internacional Paso del Norte acompañada de autoridades de EU. Foto Afp

"Claro que estamos en conversaciones con el gobierno federal, que es quien, a través del Departamento de Justicia, realmente está contestando o, en cierta forma, demandando -también- al gobierno de Texas para que esta SB4 no se implemente", expuso.

# Demanda contra las armeras "nada tiene que hacer en tribunal de EU"

### **ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**

Para Smith & Wesson, Beretta, Glock, Barrett y Sturm, Ruger & Co y otras tres compañías fabricantes de armas la demanda que México ha interpuesto en su contra "no tiene nada que hacer en un tribunal estadunidense" y aseguran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "trata de intimidar a la industria para que adopte medidas de control que han sido rechazadas por los votantes" de ese país.

Esta semana, las ocho armeras denunciadas solicitaron a la Suprema Corte de Estados Unidos que revise y eche abajo la decisión de una corte de apelaciones que en enero dio luz verde al litigio entablado por México por 10 mil millones de dólares, que busca responsabilizarlas de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera.

En el escrito presentado ante el tribunal supremo, los armeros aseguran que "es casi imposible imaginar una demanda que esté más claramente prohibida" por la legislación estadunidense que ésta.

En 2023, un juez de primera instancia desestimó el caso citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que blinda a la industria contra demandas por el mal uso de sus productos. México recurrió el fallo y el Tribunal de Apelación del primer circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, le dio la razón y señaló que las reclamaciones mexicanas corresponden a las excepciones a la exención de responsabilidad contempladas en la ley.

"La decisión del primer circuito no puede mantenerse", afirman las armeras ante la Suprema Corte, de mayoría conservadora, y argumentan que el fallo de la corte de apelaciones contradice decisiones en sentido contrario dictadas por tribunales estadunidenses.

Aseguraron que solicitan la intervención de la Suprema Corte, porque de lo contrario enfrentarán en los próximos años demandas multimillonarias "a manos de un soberano extranjero que está tratando de intimidar a la industria".

Afirman que "para ser claros, la denuncia de México no incluye revelaciones fácticas revolucionarias, ni desvela secretos entre los cárteles y las empresas estadunidenses de armas de fuego".

En cambio, sostienen, "cuestiona cómo la industria de armas de fuego ha operado abiertamente a plena luz del día durante años".

"Culpa a la industria por producir armas comunes como el AR-15; por permitir que sus productos tengan más de 10 cartuchos, por no restringir la compra por parte de ciudadanos normales y por negarse a ir más allá de lo que señala la legislación de producción y venta segura de armamento.'

"La demanda no tiene cabida en un tribunal estadunidense. La Ley PLCAA excluye las querellas civiles que pretendan responsabilizar a las empresas de armas por los daños derivados del uso delictivo de sus productos. Y es casi imposible imaginar una demanda que esté más claramente prohibida por la PLCAA que ésta", argumentan las firmas en el procedimiento abierto ante la Suprema Corte y ante el cual México ha dicho que está listo para responder.

### Sentencian a 4 años de prisión a estadunidense acusado de abuso sexual

### **GUSTAVO CASTILLO**

Un juez federal con sede en la Ciudad de México condenó a cuatro años de prisión al estadunidense Terrence Scott, al declararlo culpable del delito de abuso sexual en contra de una mujer cuando ambos viaiaban en un avión procedente de San Francisco, California, que tenía como destino la capital mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), aportó los elementos de prueba suficientes para que

dictara la sentencia en contra del estadounidense, "quien ejecutó un acto sexual a la víctima dentro de un vuelo proveniente de Oakland, San Francisco, con destino a la Ciudad de México".

El delito ocurrió en octubre de 2023, y el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación y llevó a cabo el proceso en sus diversas secuelas hasta acreditar la responsabilidad penal de Terrence Scott.

Con las pruebas aportadas, el tribunal de enjuiciamiento, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, le dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión, una multa y el pago de la reparación del daño.



La Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del poeta y narrador

# Federico Patán Lopez

distinguido universitario, profesor emérito por la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios, maestro de maestros en Letras Modernas, y se une a la pena que embarga a familiares y amigos.

"Por mi raza hablará el espíritu"

Ciudad Universitaria, 20 de abril de 2024



### **BAJO LA LUPA**

Ben-Gvir se burla de la "vacilada" de represalia de Israel y el canciller iraní, de los "juguetes de niños" en Isfahan

### **ALFREDO JALIFE-RAHME**

N SU LUMINOSA entrevista, John Mearsheimer asienta -a contracorriente de la aplastante mayoría de los multimedia de EU que controla el *lobby* israelí (https://amzn. to/4bmnGXF)- que la respuesta de Irán, el icónico 14 de abril, al bombardeo de su consulado en Damasco y el concomitante asesinato masivo de su personal, exhibió la vulnerabilidad de la legendaria deterrence (del latín deterrere: disuasión por el terror) de Israel, que gozó hasta ese día su "dominio escalatorio (https://bit.ly/3w1pCFK)".

A JUICIO DE Mearsheimer, la apabullante deterrence de Israel ha sido socavada: a nivel vecinal con las guerrillas de los palestinos sunnitas de Hamas en Gaza y los chiítas libaneses de Hezbolá en Líbano y, a nivel regional, con la asombrosa metamorfosis geopolítica de Irán, que pasó de la "estrategia de prudencia" a su nueva dinámica contra-deterrence, la cual horadó la base aérea de Nevatim, a 30 km de la planta nuclear de Dimona -donde Israel detenta sus más de 300 bombas clandestinas atómicas (Jimmy Carter dixit)- quizá el sitio más blindado y vigilado del planeta (https://bit.ly/3Q6MgmU).

MEARSHEIMER DEFINE QUE el "dominio escalatorio" del ya caduco deterrence de Israel ha sido seriamente dañado a partir del 14 de abril que, a mi juicio, marca una nueva ecuación que redefine la geopolítica del Medio Oriente. La teoría del "dominio escalatorio" versa sobre la "habilidad de escalar un conflicto en forma tal que sería desventajoso o muy costoso al adversario (https://bit.ly/44b4dq8)".

LAS SUPUESTAS REPRESALIAS esperadas de Israel contra Irán -que han dado pie a diferentes narrativas de la guerra de propaganda: desde otro montaje hollywoodense hasta la mayor hazaña jamás ejercida en la Vía Láctea por el "invencible" ejército israelí, que exasperaron a Itamar Ben-Gvir (el zelote ministro del Interior de Netanyahu), quien fulminó que se trataba de una "vacilada" (https://bit.ly/4aIOPno), lo cual desató volcánicas críticas de la misma oficina de Netanyahu y del opositor Yair Lapid, quienes juzgaron que su aserto ponía en riesgo la seguridad nacional de Israel (https://bit.ly/4d9KXgT).

EN CONTRAPUNTO, EL canciller persa Hossein Amirabdollahian, explícitamente reportado por *Russia Today* (¡mucho ojo!), refirió que las "explosiones en los cielos" de Isfahan, sitio histórico de la Unesco (https://bit.ly/4aGLSnC), donde se encuentra una importante base aérea de Irán, "no fueron un ataque (¡megasic!)", sino "dos o tres UAV, que ni siquiera llegan a drones, sino juguetes (*¡megasic*!) con los que nuestros hijos juegan (https://bit.ly/4b7Ylk5)".

MIENTRAS FINANCIAL TIMES da vuelo a la "hazaña" de Israel (https://on.ft. com/3W1Div8), con lujo de detalle de un misil balístico, una de cuyas partes cayó en el país árabe de Irak –¡parece un cuento más de las "Mil y dos (sic) noches"!-, el canciller iraní Amirabdollahian refiere que el lanzamiento de tales "juguetes" provino de adentro del mismo Irán. La prensa libanesa, usualmente muy bien informada, ha emitido la hipótesis de que los "juguetes del Mossad" fueron lanzados desde la parte kurda del país persa Irán.

MAS ALLÁ DE las tratativas tras bambalinas entre el director de la CIA, William Burns, y los iraníes en el sultanato de Omán, que describen a su manera Seymour Hersh y el geopolítico brasileño Pepe Escobar, después de leer todos los autohalagos hollywoodenses y telenove-lescos (al estilo del canal sionista Televisa) de Israel en los multimedia de Occidente, es aconsejable escuchar al connotado analista militar ruso Andrey Martyanov, quien, después de describir la capacidad misilística de Israel, que "no es nada grandiosa", comenta que todo lo que lanzó Israel a Isfahan fue interceptado (https://bit.ly/445JRyJ).

MARTYANOV JUZGA QUE "sin EU las capacidades militares de Israel no son nada". Yo matizaría debido a la posesión de más de 300 armas clandestinas nucleares de Israel. Tampoco subestimaría el enorme daño de la deterrence financiera de la que se jacta *Jerusalem Post*, que merece un análisis puntual (https://bit.ly/3Wc5j35).

http://alfredojalife.com https://www.facebook.com/AlfredoJalife https://vk.com/alfredojalifeoficial https://t.me/AJalife https://www.youtube.com/channel/ UClfxfOThZDPL\_cOLd7psDsw?view\_ as=subscriber https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/ https://twitter.com/AlfredoJalife Instagram: https://instagram.com/ alfredojalifer?utm\_source=qr (@alfredojalifer)

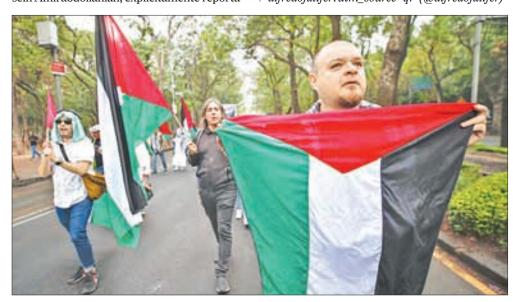

Ayer se llevó a cabo en la CDMX una marcha de la Estela de Luz al Parque Lincoln para

exigir un alto al genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Foto Vícto Camacho

# Con discrepancias, las cifras diaria y semanal de Conafor sobre incendios

### **JARED LAURELES Y ANGÉLICA ENCISO-**

Los datos que proporciona la Comisión Nacional Forestal (Conafor) sobre los incendios forestales presentan discrepancias, pues mientras en Oaxaca en su reporte diario indicó que ayer ocupó el primer lugar con mayor superficie siniestrada al sumar 41 mil 848 hectáreas, en el semanal -con corte al pasado jueves-alcanzó 13 mil 777 hectáreas, de acuerdo con una revisión de las cifras.

Ante esta situación, se buscó la postura del organismo y la respuesta fue que debido a la veda electoral los funcionarios no podían hablar.

Otro aspecto que llama la atención es que el estado sureño no figura en el listado de las entidades con mayor presencia de incendios forestales, pese a que desde hace casi un mes están activos dos en la zona de los Chimalapas, que han consumido 31 mil 800 hectáreas, según el reporte diario de la Conafor, con corte a las 11 horas de ayer.

De acuerdo con el informe diario, Chiapas ayer sumó 5 mil 853 hectáreas afectadas y es la entidad con mayor número de incendios forestales activos (21). El contraste estadístico también se refleja en el documento semanal, puesto que señala que alcanzó 15 mil 279 hectáreas quemadas y ocupa el tercer lugar nacional con mayor superficie siniestrada.

Guerrero ocupa el primer lugar de los estados con mayor superficie afectada, pues sumó 19 mil 29 hectáreas; sin embargo, en el informe diario reportó poco más de 3 mil hectáreas.

Por superficie dañada, la Conafor informó que Jalisco ocupa el segundo lugar, con 18 mil 703 hectáreas, en tanto que dijo ayer que tenía 8 mil 402 hectáreas afectadas y ocupó el octavo sitio.

### Donde sea que estés, no olvides donar ¿tú ya lo hiciste?



Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana



114 años de la Fundación de la Cruz Roja Mexicana Juntos, todos somos héroes y marcamos la diferencia



### Los (malos) números de la salud

### **ROLANDO CORDERA CAMPOS**

uando el tema de la salud se convierte en litigio político, mera promesa electoral o vil propaganda y no se enfoca en atender de manera integral los múltiples problemas con los que día a día se enfrentan miles, millones de mexicanos, o en garantizar los criterios de universalidad, eficacia, eficiencia y equidad –de acuerdo con la reforma constitucional de 2011– y buscar fuentes sólidas para su financiamiento, el resultado no sólo no augura nada productivo, sino que enturbia y obstaculiza el debate de fondo: ¿cómo erigir un sistema de cobertura universal de calidad que, basado en las instituciones con las que se cuenta, avance hacia la concreción de la universalidad?

Lo menciono porque el pasado 17 Ciro Murayama en su columna de El Financiero ("La salud en México: realidad y manipulación") enumeró 20 puntos que desmienten (con datos obtenidos del anexo estadístico del quinto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023, como atinadamente anota Murayama para ahorrarse peroratas innecesarias) que "México tenga uno de los sistemas públicos de salud más grandes y de mayor cobertura gratuita del mundo", como tuiteó la Presidencia de la República, y el jefe del Ejecutivo no se cansa de repetir que "(...) antes de que terminemos, vamos a dejar el mejor sistema de salud del mundo", según la nota de *La Jornada* del pasado 19 de marzo ("Antes de terminar dejaremos el mejor sistema de salud del mundo: AMLO")

Señalo algunos datos de la numeralia ofrecida por Murayama, por considerar que dan una idea clara del estado desastroso, maltratado y desatendido del sector público de salud.

Eto publico de salud.

En 2018 había 22 mil 615 unidades en instituciones del sector público de salud; en 2023, mil unidades menos: 21 mil 614. En 2018 se dieron 294.9 millones de consultas externas (en las instituciones del sector público) y en 2023 sólo 233.7 millones (21 por ciento menos).

Las consultas generales pasaron de 200 millones a 157 millones (21.5 por ciento) y las de especialidad pasaron de atender 46.9 millones a sólo 35.9 millones (23 por ciento). En cuanto a las operaciones realizadas, cuando en 2018 se practicaron 3.35 millones, en 2023 sólo 3 millones (10 por ciento).

No son mejores los datos para la población asegurada –que acude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Petróleos Mexicanos (Pemex), fuerzas armadas o a los institutos estatales de seguridad social), ya que si en 2018 se operó a 2.9 millones de mexicanos, en 2022 sólo fueron 2.2 millones (un 23 por ciento menor).

En instituciones públicas, los egresos hospitalarios se redujeron 8 por ciento entre 2018 y 2023, al pasar de 5.6 millones a 5.17 millones.

En el IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera), los egresos hospitalarios pasaron de 230 mil en 2018 a 199 mil en 2023 (13 por ciento). Y entre la población asegurada de 4.7 millones a 2.4 millones, una reducción de 47 por ciento.

En el Issste, los egresos de hospitalización general en 2018 fueron 235 mil y en 2022 de 195.4 mil (17 por ciento abajo), y los de hospitalizacion especializada pasaron de 138.9 mil a 123 mil (11 por ciento).

Si el instituto atendió en 2018 a 335 mil embarazadas, en 2022 sólo fueron 256 mil (un 28 por ciento menor). También hubo reducciones en las pruebas de detección de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas, al pasar de 17.8 millones en 2018 a 16.8 millones en 2022. Además, si en 2018 la institución ofreció 710 mil consultas de urgencias calificadas, en 2022 sólo fueron 666 mil (6 por ciento menos).

La población usuaria de servicios de salud en el sector público (al menos una vez al año) pasó de 104.3 millones en 2018 a 100.8 millones en 2023. En particular se redujo la atención de la población no asegurada, al pasar de 48.2 millones a 43.6 millones (9 por ciento).



Se trata de un tema de urgente atención y desafiante. Fragmentado, desestructurado, sin capacidad de cobertura y con una crónica falta de recursos, va al garete

La atención que brinda la Secretaría de Salud se redujo de 35.3 millones a 27.6 millones, 22 por ciento.

La cifra que aumentó fue la tasa de mortalidad materna (complicaciones en el embarazo por cada 100 mil nacidos vivos), que pasó de 12.9 (en 2018) a 20.56 (en 2023): un notorio 59 por ciento.

El de la salud es un tema de urgente atención, desafiante sin duda. Fragmentado, desestructurado, sin capacidad de cobertura y con una crónica falta de recursos, va al garete. Debemos ser capaces de erigir un nuevo sistema integrado, de cobertura universal, y evitar seguir parchando insuficiencias.

Mientras el Presidente y los banqueros hacen las cuentas del Gran Capitán, como sociedad tenemos que asumir la salud, nuestra salud, como un derecho humano, pero también como una responsabilidad.

### 75 años del Consejo Mundial de la Paz

### ÁNGEL CHÁVEZ MANCILLA\* / I

l eco de los tambores de guerra resuena por todo el mundo; a poco más de dos años del comienzo del conflicto armado en Ucrania, producto de la disputa interimperialista entre los bloques encabezados por Estados Unidos y China, que se enfrentan por la cúspide de la pirámide imperialista, el cuadro de la situación mundial se hizo más complejo. Al escenario se añadió la oleada de golpes de Estado ocurrida en África, la embestida genocida que el Estado de Israel inició contra el pueblo palestino hace seis meses, la continua tensión en el estrecho de Taiwán y los recientes acontecimientos en Medio Oriente.

La lista de conflictos armados podría ampliarse, pero con los mencionados basta para señalar que la humanidad se encuentra ante la posible generalización de la guerra. Ante tal panorama, es menester recordar que los pueblos del mundo cuentan con una amplia experiencia de lucha contra la guerra, que incluye las posiciones pacifistas, la consigna revolucionaria de "guerra a la guerra" y organismos internacionales como el Consejo Mundial de la Paz (CMP), creado en abril de 1949.

El nacimiento del CMP tuvo como antecedente la reunión del Congreso Mundial de Intelectuales a Favor de la Paz, celebrado en agosto de 1948 en Polonia, acto en el que se acordó promover una nueva reunión para estructurar un movimiento mundial por la paz. El momento esperado llegó, y el 20 de abril se reunió en París el primer Congreso Mundial de Partidarios por la Paz, que acordó la creación del CMP y nombró dirigente al científico francés y militante comunista Frédéric Joliot-Curie.

La creación del CMP fue impulsada por la Unión Soviética, considerando que el mundo estaba dividido en dos campos: 1) el imperialista y antidemocrático, encabezado por Estados Unidos, y 2) el campo antimperialista y democrático, encabezado por la Unión Soviética; era labor del campo democrático enfrentar las ambiciones guerreristas inherentes al imperialismo, y una manera de hacerlo era crear una organización de masas en los países del campo socialista, pero que también existiera dentro del campo antidemocrático como medio de generar fisuras en el imperialismo.

La columna vertebral del CMP fueron los partidos comunistas, en colaboración con grupos de intelectuales prosoviéticos, pero también del campo democrático, antibelicistas y antimperialistas. Algunas de las personalidades afiliadas al CMP fueron los escritores Pablo Neruda, Jorge Amado, Iliá Grigórievich Ehrenburg, Howard Fast y Jean-Paul Sartre; científicos como John Desmond Bernal, el mencionado Joliot-Curie; artistas como Frida Kahlo, Pablo Picasso y David Alfaro Siqueiros. También participaron en las actividades del CMP miles de trabajadores del campo y la ciudad, mujeres y jóvenes, principalmente de países del bloque socialista y de la zona europea donde se había vivido la barbarie de la guerra y los horrores del nazismo.

El CMP fomentó un movimiento antibélico de carácter militante y alejado del pacifismo, dispuesto a confrontar a los impulsores de la guerra, solidario con las luchas antimperialistas de los pueblos de Asia y África. Con los movimientos de liberación nacional de India y Egipto sustentó a los pueblos que defendían su soberanía contra la injerencia extranjera, como fue el caso de Corea y Vietnam. También apoyó los proyectos de construcción socialista, como el caso de China, y respaldó la soberanía de los pueblos de América Latina frente a Estados Unidos.

Los años de mayor actividad del CMP fueron entre 1949 y 1955, periodo en el que se efectuaron importantes eventos mundiales sustentados en un movimiento de masas. En marzo de 1950, el CMP aprobó el Llamamiento de Estocolmo, con la tarea de recabar firmas de toda la humanidad a favor de prohibir el uso de armas nucleares, y llegó a reunir más de 473 millones de signaturas. Ese mismo año se reunió el segundo congreso mundial del CMP en Varsovia, y expidió un 'manifiesto" en el que se denunció que la vida de la humanidad y sus conquistas culturales estaban en peligro por la guerra. En febrero de 1952, el CMP elaboró el Llamamiento de Berlín, que exhortaba a las cinco grandes potencias (Estados Unidos, la Unión Soviética, República Popular China, Gran Bretaña y Francia) a firmar un pacto de paz.

Otros eventos de relevancia fueron el Congreso de los Pueblos por la Paz en Viena (1952), donde se condenó el uso de armas de destrucción masiva y la Guerra de Corea; la Conferencia Asia-Pacífico en China (1952), el Congreso Continental de la Cultura en Santiago de Chile en (1953) y la Asamblea Mundial de la Paz en Helsinki (1955). Posteriormente, los trabajos del CMP disminuyeron en parte debido a los cambios políticos en la URSS, que, entre otras cosas, dejó de considerar el movimiento por la paz como tarea primordial.



El mundo cuenta con amplia experiencia de lucha contra la guerra, que incluye este consejo creado en abril de 1949

El CMP sigue existiendo a 75 años de su fundación. En la actualidad conserva el estatus de organización consultiva en la ONU, tiene su sede en Atenas, Grecia. Continúa trabajando para fortalecer un nuevo movimiento por la paz de carácter militante, dispuesto a oponerse a cualquier bando imperialista que promueva la guerra en beneficio de los monopolios y en detrimento de los pueblos. El CMP es tan vigente como el deseo de una paz duradera, cuya ruta es la misma que hace 75 años: poner fin al imperialismo. \* Historiador de la ENAH, @Chavez\_Angel\_



# Y mientras tanto, China y México avanzan

**ANTONIO GERSHENSON** 

l segundo país más importante en cuanto a relaciones de mercado mundial se refiere, es también una potencia industrial. China, hasta hace unos meses, fue el primer socio comercial de Estados Unidos, pese al trato ríspido que han mantenido ambas naciones.

Recientemente, el gigante asiático, como le nombran, ha sido desplazado por México como primer socio comercial de Estados Unidos.

Sin embargo, las relaciones comerciales entre el presente gobierno de la 4T y el del socialismo al estilo chino se fortalecen gracias a la relación diplomática de respeto y solidaridad. El intercambio mercantil entre China y los gobiernos mexicanos a partir de Luis Echeverría dio inicio el 14 de febrero de 1972. Se podría decir que todos los presidentes mexicanos mantuvieron la relación diplomática, a través de las visitas oficiales a ese país.

Por supuesto, la relación cultural y política ha estado presente desde el siglo XIX. La presencia de las diversas culturas chinas ha sido constante desde la llegada de los primeros comerciantes que arribaron en las famosas naos chinas a puertos mexicanos del Pacífico.

Recordemos que en 2003 se estableció, entre ambos países, la Asociación Estratégica como mecanismo organizativo para gestionar, un año más tarde, la Comisión Binacional Permanente (CBP). Este organismo realiza, hasta la fecha, las gestiones de los compromisos, acuerdos y programas comerciales que han surgido de iniciativas bilaterales

El acercamiento entre ambas naciones se fortaleció a lo largo de las únicas seis reuniones que ha realizado la CBP, y cabe mencionar que las gestiones han sido bilaterales y en buenos términos. Hacemos hincapié en que no todas las empresas chinas están directamente relacionadas con el gobierno del presidente Xi Jinping.

La comunicación y el intercambio comercial entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Xi, han mantenido el espíritu original de cordialidad, cooperación y solidaridad, condición que se requiere para la fluidez en el intercambio comercial.

Hasta el momento, podríamos calificar de excelentes las relaciones políticas, culturales y comerciales entre ambos países.

Las complicaciones y desacuerdos que han surgido en algunas ocasiones, como es el caso de la empresa privada china Ganfeng-Lithium, ubicada en la ciudad de Londres, se están resolviendo bajo la ley y sin conflictos que afecten la relación comercial chino-mexicana.

Recordemos que Ganfeng-Lithium es una empresa china independiente del gobierno del presidente Xi. La impugnación a la revocación de nueve concesiones para explorar y extraer litio en Sonora se enfrentó, políticamente hablando, a la nacionalización del litio, por ser considerado un mineral estratégico para nuestra soberanía energética.

En abril de 2022, el presidente López Obrador reformó la Ley Minera. Declaró al litio como mineral de utilidad pública cuya explotación será facultad exclusiva del Estado mediante una nueva empresa pública: Litio para México (LitioMX), que dependerá de la Secretaría de Energía.

Daniel González Delgadillo, compañero de *La Jornada*, en su artículo del 20 de marzo, informó que Qiu Xiaoqi, representante especial del gobierno de China para asuntos latinoamericanos, comunica al



La comunicación y el intercambio comercial entre ambos gobiernos han mantenido el espíritu original de cordialidad, cooperación y solidaridad

gobierno del presidente AMLO acerca de la propuesta de su país para invertir en la región.

Podemos traducir lo anterior como una apertura, aun mayor, del gobierno chino hacia América Latina y, especialmente, para nuestro país. Los dos principales socios comerciales de Estados Unidos se unen ahora para generar mayores ganancias a través de las divisas y del incremento de los acuerdos mercantiles entre China y México.

Por lo pronto, el balance comercial neto entre ambos gobiernos ha sido de 104 mil 132 millones de dólares. Una de las industrias beneficiadas será la de autos eléctricos. Pero también invertirán en la producción de tecnologías diversas.

Pese a los infundios eternos, en todos los ámbitos, por parte de sus enemigos de clase y de discordia, la sociedad china se ha abierto paso, relativamente, en pocos años. Ya sea en la cultura de la salud, en la industria espacial, en la tecnología de avanzada, en el deporte, la literatura, la música, con uno de sus mejores representantes como lo es el extraordinario pianista Lang Lang, el país de Mao Zedong avanza, prácticamente, en todas las áreas.

Y mientras otros gobiernos cuyos líderes han perdido la razón, como el ministro genocida de Israel, o el de Ucrania, Chad, Ecuador, El Salvador y muchos más, quienes se denigran ante sus pueblos, otros se abocan a consolidar el Estado de derecho con un sistema económico sano.

China y México buscan soluciones para mejorar la calidad de vida de su población, a través del socialismo al estilo chino y del humanismo mexicano.

antonio.gershenson@gmail.com @AntonioGershens

### Varados en México

JORGE DURAND

n dicho popular afirma que "más vale un mal acuerdo que un buen pleito". Este parece ser el criterio del presidente López Obrador para establecer un programa de retorno para migrantes que han quedado entrampados en el tránsito migratorio y se les ha cerrado la puerta al llamado sueño americano.

Si se hace un cálculo económico simple, resulta igual o más barata esta propuesta que encerrar a los migrantes irregulares en centros de confinamiento o retornarlos desde la frontera norte a Tapachula, para que vuelvan a sumarse a la siguiente caravana.

También es una opción, que podríamos calificar como decente, con una perspectiva humanitaria, en un momento del proceso migratorio muy complejo y delicado, dada su gran magnitud, vulnerabilidad y diversidad de orígenes y condiciones sociales. Se opta por una solución mesurada, en vez de proceder de manera autoritaria a la deportación.

La medida tiene todo el sello de la política de López Obrador, de entregar el dinero a la persona directamente y no a una burocracia encargada de administrar, vigilar y condicionar el uso de ese dinero. También es coherente con su planteamiento de atender las causas en los países de origen. Pero algunos consideran que esta medida es un apoyo directo a Nicolás Maduro.

El programa resulta innovador en el caso de México y América Latina porque se trata de un retorno asistido, como el que realiza la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), pero con apoyo a la reintegración del migrante, algo que se ha dado en algunos países africanos, pero nunca en América Latina. Aunque quizá habría sido mejor negociar con la OIM para que se encargue de este trabajo. Saben cómo hacerlo.

Ciertamente es una solución parcial y sólo para aquellos migrantes que han quedado varados en México y no saben cómo regresar a sus lugares de origen. La vida del migrante de tránsito en México es bastante complicada y expuesta a muchos riesgos.

En una reciente visita a una casa de migrantes en Bogotá, una señora expuso que estaba de regreso del Darién, prefirió retornar y no exponer a sus hijos a esa peligrosa travesía. A esa gente hay que apoyarla. No sabemos cuántos se van a acoger a esta medida, en realidad



Es imperioso buscar formas de retorno humanitario de migrantes a sus países de origen podemos estimar, a muy *grosso modo*, una población flotante de medio millón de migrantes en tránsito por el territorio nacional. Aunque sólo una mínima parte va a acogerse a este programa.

México es el último país de tránsito migrante que llega desde la Patagonia chilena hasta el río Bravo. Y ahí se enfrenta con una política de rechazo total por parte del estado de Texas. Es fácil administrar el tránsito en países como Panamá y Costa Rica, que ponen camiones para transportar a los migrantes a la siguiente frontera.

Pero en el caso de México los flujos se atascan en la frontera norte, que, si bien es amplia y porosa, ya no se utiliza para el cruce clandestino. Los migrantes de otros países buscan cruzar la frontera y entregarse a las autoridades. Y lo peor de todo es que a muchos los regresan a México, de tal modo que el número de migrantes crece por los que vienen del sur y también se incrementa por los que regresan del norte.

Es imperioso buscar formas de retorno humanitario de migrantes a sus países de origen. Y es también urgente facilitar los canales y los trámites para los migrantes solicitantes de refugio. La Comar cuenta con un presupuesto muy limitado. No se puede obligar a los migrantes que están en Tapachula a que se queden ahí por meses hasta que salga su resolución. No hay condi-

ciones mínimas de sobrevivencia.

Llama la atención la generosidad de esta medida de retorno y reintegración y la pobreza republicana en la que vive la Comar, donde 49 por ciento del presupuesto viene, por el momento, de la Acnur. Habrá que evaluar los resultados, el programa similar de retorno asistido de la OIM no ha sido utilizado de manera significativa por los migrantes.

La medida es para migrantes sudamericanos de Venezuela, Colombia y Ecuador y al parecer se puede extender a centroamericanos. Pero lo que es una excepción, dada la crisis actual, se puede convertir en exigencia para cualquier deportación, lo que resultaría imposible de financiar. Salvo que se haya negociado un fondo especial para aplicarlo. Ciertamente, el que debería financiar esta medida es Estados Unidos y a ellos les resulta sumamente económica esta disposición.

Hace años entrevisté a un migrante mexicano, me contó que cuando quería regresar a México desde Chicago se paseaba enfrente de la oficina de la migra, con sombrero y huarache, para que lo agarraran y deportaran, así no pagaba el viaje de regreso. Eran otros tiempos.

Pero ciertamente, para muchos migrantes varados en el tránsito y que les negaron la entrada a Estados Unidos y fueron fichados, esta medida puede convertirse en una oportunidad.

# **Lajornada** Domingo 21 de abril de 2024

# DEENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS

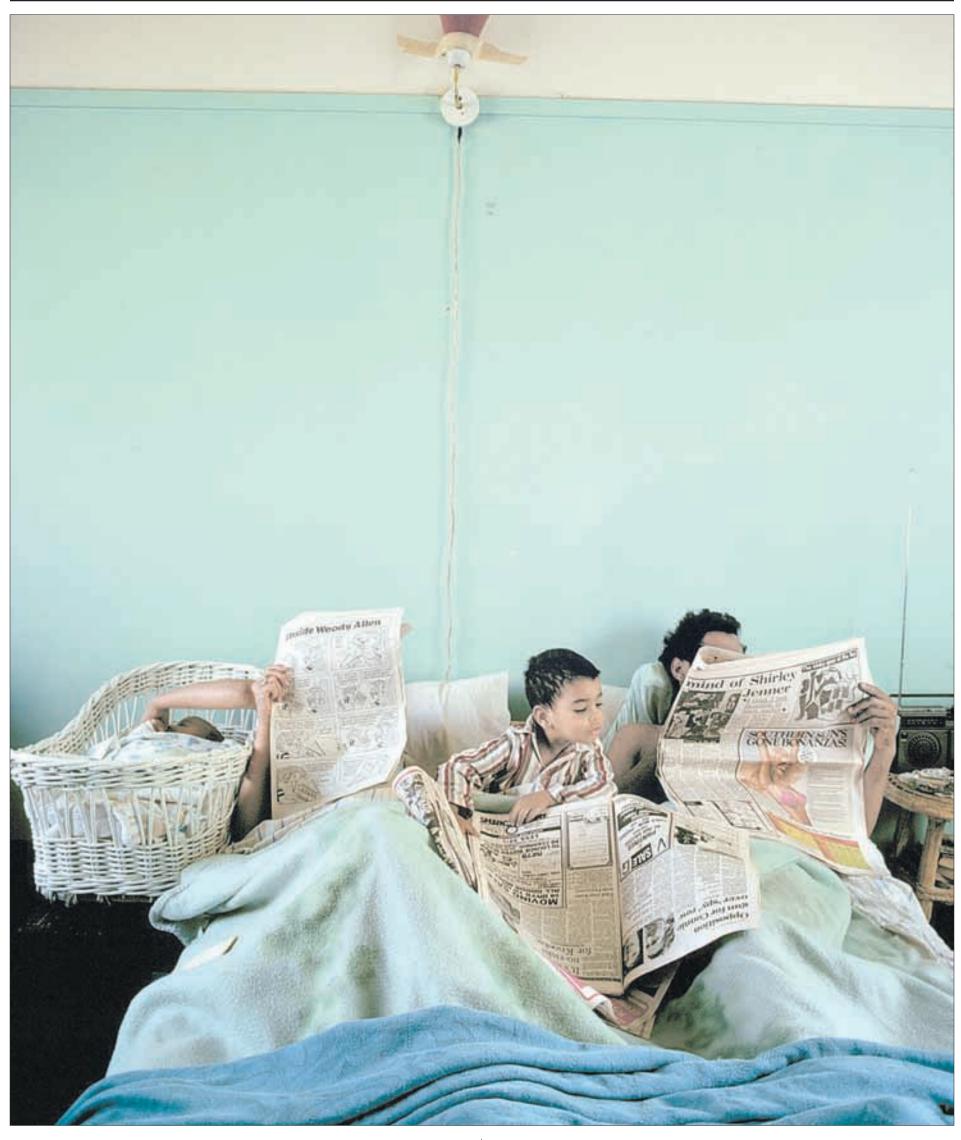

LA INSTANTÁNEA Domingo por la mañana: una familia no blanca viviendo ilegalmente en la zona "blanca" de Hillbrow, Johannesburg, del fallecido fotógrafo sudafricano David Goldblatt, formará parte del festival PhotoEspaña 2024, el encuentro más

importante del año para los artístas de la lente en Madrid, que este año abordará el fenómeno de los movimientos sociales y su raigambre emancipadora. Imagen de © The David Goldblatt Legacy Trust CULTURA/P4a



# Histórica interpretación de la Octava Sinfonía de Mahler a cargo de la OSX

El público absorto aplaudió de pie a la soprano Tania Solís como María Gloriosa, y a los coros e instrumentistas dirigidos por Martin Lebel

EIRINET GÓMEZ

ENVIADA XALAPA, VER.

María Gloriosa, en voz de la soprano Tania Solís, apareció en el balcón del fondo, del lado derecho del escenario, ataviada en un vestido blanco. Desde las alturas, cuando el tiempo musical marcó el momento, entonó el coro: "¡Ven! ¡Asciende hasta las esferas más altas! Cuando él te contemple, te seguirá".

Era la antesala del final del concierto de la Sinfonía no. 8 de Mahler, también llamada *Sinfonía de los mil,* que este viernes interpretó la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), en la sala Tlaqná, con la dirección de Martin Lebel.

El público permanecía expec-

tante, concentrado. Una pantalla al fondo, con los textos traducidos, permitió apreciar la belleza literaria de las obras. A la voz de María Gloriosa siguió la participación de un coro, y luego la intervención de un solista, y luego, otro coro, y al final: "el eterno femenino nos llevará hacia el cielo".

La obra, escrita por Gustav Mahler en el verano de 1906, revisada durante tres años, fue presentada este fin de semana por la OSX a 23 años de la primera vez que la interpretó (en 2001) y después de que debió cancelarse la programación del 2020 debido a la pandemia.

La expectativa que causó la obra entre la comunidad xalapeña, hizo que algunas personas salieran de su casa con una hora y media de anticipación, con el fin de estar a tiempo en el concierto. Otros más, que no alcanzaron boletos porque las localidades se agotaron dos días antes, se presentaron a las afueras de la sala Tlaqná, para ver si convencían a alguien de venderles su entrada.

A las 20 horas del viernes se cerraron los accesos, y los 350 músicos convocados para la ejecución de la sinfonía estaban ya acomodados en el escenario, hombro con hombro. El director y siete de los ocho solistas debieron entrar por una puerta lateral, en medio del público, y subir por una de las escaleras frontales. Apenas encontraron acomodo en el límite que los separa del público.

A golpe de batuta en el aire, los coros de la Universidad Veracruzana (UV), la Camerata Coral de la Facultad de Música UV, del Institu▲ La OSX ejecutó la pieza también conocida como Sinfonía de los mil, en la sala Tlaqná. Foto Sergio Hernández Vega

to Superior de Música del Estado de Veracruz, el Wahine, el Orfix, y el Sinfónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se unieron a los músicos de la orquesta para arrancar la primera parte del concierto que toma el himno medieval *Veni, creator spiritus* (Ven, espíritu creador), atribuido al monje Rabanus Maurus, con palabras que cambió Mahler.

Fue un momento de mucha intensidad. En esta parte del concierto, se observó a un Martin Lebel en continuo resorteo, que incluyó un par de saltos con los dos pies. Nunca dejó de agitar los brazos, de manera tal que parecía que el frac oscuro que eligió para la ocasión no resistiría y se rompería en cualquier momento.

Después de 30 minutos, cuando concluyó la primera parte del concierto, antes del intermedio, Lebel—que es de piel blanca, pero ahora estaba rojo de tanto esfuerzo— dio la vuelta y recibió los aplausos del público.

En la segunda mitad, que emplea la última escena de la parte dos de Fausto, de Goethe, se pudo observar al coro de las penitentes –la gran Pecadora, la Mujer Samaritana, María la Egipciaca y Margaritalabar la piedad de la Virgen María.

Destacó la presentación de *Pa*-

ter Ecstaticus, en voz del barítono mexicano Genaro Sulvarán, quien, para llenar su pecho de aire y entonar: "inefable dolor, felicidad divina", debía pararse de puntitas, en el filo del escenario, a riesgo de caer en cualquier momento.

Pero fueron los últimos dos minutos con 17 segundos, después de la aparición de María Gloriosa, los que dejaron al público absorto, cuando los coros y los solistas se unieron a la OSX, para entonar el coro místico: "el eterno femenino nos llevará hacia el cielo", al que siguieron ocho golpes de platillo para cerrar el concierto.

Tras un movimiento descendente de la batuta de Lebel, el público conoció el silencio del fin de la obra, y se puso de pie para aplaudir por 10 minutos a cada coro y grupo de instrumentos que conforman la OSX, y que participaron de la histórica interpretaron la sinfonía. 8 de Gustav Mahler.



El concierto causó expectación porque hacía 23 años que no se tocaba



### La Fiesta del Libro y la Rosa, que busca plantear rutas hacia la lectura, concluye hoy

En su segunda jornada, destacó la charla *En agosto no vemos*, con Benito Taibo y Mariana Booker

### **DANIEL LÓPEZ AGUILAR**

La segunda jornada de la Fiesta del Libro y la Rosa se inició este sábado con una marea humana que comenzó a inundar los puestos y pasillos del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A medida que transcurría la tarde, el bullicio y la algarabía parecían intensificarse, creando una sinfonía de voces y risas que se mezclaba con el aroma a libros nuevos. Estudiantes, familias y jóvenes entregados a la pasión de la lectura compartieron impresiones y recomendaciones sobre aquellos títulos que despertaban su interés.

Sin embargo, luego de un intenso calor que oscilaba alrededor de los 28 grados centígrados, una lluvia repentina refrescó el ambiente y cambió un poco la dinámica de la fiesta; aunque algunos visitantes recibieron con agrado la oportunidad de refrescarse, otros se vieron obligados a buscar refugio.

Isabel Romero, abuelita de cabello plateado y sonrisa amable, caminaba con paso firme por los módulos tomada de la mano de su nieto, Quique, quien logró convencerla de comprar una playera de los Pumas (su equipo de futbol favorito) además de un libro de *Harry Potter*.

"Sus papás no nos pudieron acompañar", comentó Isabel, de 68 años, pero "traje a mi nieto para que no ande de ocioso en la casa. Si me descuido tantito, ya anda embelesado con el celular, con la computadora o con la tele", añadió.

En tanto, como muestra de cariño y complicidad, una pareja de novios decidió elegir un ejemplar que consideraron especial para regalarse mutuamente. "Nos gustan mucho los cuentos y las novelas", señaló Miguel Monroy, estudiante de la carrera de filosofía en la máxima casa de estudios.

Roberto Carrasco, egresado de la Facultad de Arquitectura, acudió al encuentro librero con una lista detallada de títulos que deseaba adquirir, entre ellos *Deja de ser tú*, de Joe Dispenza, y *El arte de hacer preguntas*, de Mario Borghino.

"Ya he leído y estudiado mucho de arquitectura; la neta ahora quiero ser emprendedor, pero también dedicar tiempo al conocimiento de mi cuerpo, porque padezco mucho estrés", comentó el arquitecto.

Ediciones Era, Almadía, Penguin Random House, Ediciones Cal y Arena, Librería Utópicas, Librerías Wanderlust, Ediciones FAD, Nirvana Libros, Editorial Resistencia, Editorial Chipotle, Ediciones Dos Puntos y Océano son algunos de los 500 sellos participantes en la fiesta cultural, cuya edición 16 se titula *Los susurros de las lenguas: Lenguajes y escrituras.* 

Entre las actividades dedicadas este sábado a los apasionados de la literatura, destacaron la charla En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, con la participación de Benito Taibo y Mariana Booker; la presentación editorial de Cuentos europeos, de Vicente Riva Palacio, con Diana Geraldo Camacho y Ana Laura Zavala Díaz, así como el conversatorio Historias de terror: De la pantalla al papel, presidida por Kevin García, Emmanuel Morales, Ricardo Segura y Alejandra Martínez.

En entrevista con *La Jornada*, Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, explicó que "este año se presentan más de 500 actividades en el encuentro cultural y, básicamente, nos interesan escritores activos, que están produciendo, publicando y tienen una trayectoria sólida, aunque también damos un espacio relevante a las plumas nuevas, a los autores emergentes.

"Quisimos mezclar a escritores nuevos y consagrados, pero el común denominador es la calidad. La UNAM es una instancia muy fuerte, muy poderosa, y muy cercana a la gente por su gratuidad, por la autonomía.

"Hacemos énfasis en los jóvenes porque se les ofrecen diferentes caminos para acercarse a la lectura y a los libros; no se trata sólo de presentaciones o venta de ejemplares (aunque hay buenos descuentos), sino también se ofrecen actividades paralelas como conciertos, presentaciones de danza, música y narraciones orales.

"Se trata de ofrecer distintas vías o sendas para llegar al corazón, que es el libro, pero el libro disfrutado. La feria es gratuita (en su mayoría), sólo hay un par de actividades que tienen costo, pero a diferencia de otros encuentros similares, aquí puedes pasearte todo el día sin cubrir alguna cuota", concluyó la también escritora y editora.

La Fiesta del Libro y la Rosa se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM y en sedes alternas, como el Museo del Chopo y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El programa completo se puede consultar en el sitio web https:// goo.su/7jUKZ. Concluye hoy.

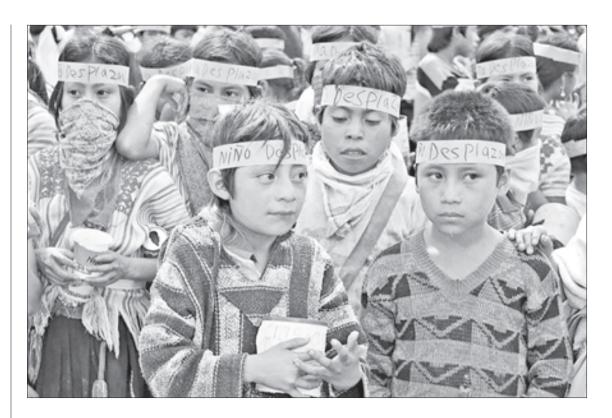

### Se estrenó el documental Los motivos de la selva: A 30 años del levantamiento zapatista

En la proyección del filme de Antonio Turok participaron la periodista Gloria Muñoz, el fotógrafo José Ángel Rodríguez y el antropólogo Delmar Penka

### ÁNGEL VARGAS

El zapatismo y los zapatistas de Chiapas no son piezas de museo. "Son tan actuales como cualquiera de nosotros", sostuvo la periodista Gloria Muñoz para enfatizar la vigencia de ese movimiento, y como recordatorio ante la cantidad de publicaciones, exposiciones, documentales y actos que han proliferado con motivo del 30 aniversario del levantamiento indígena en aquella entidad, cumplido el pasado primero de enero.

"No es un movimiento cuyo lugar primordial sea el pasado; es una historia que se cuenta en verbo presente, una historia actual, y me atrevería a decir, en buena medida, una historia afortunada, toda vez que sigue siendo esperanza, y no nada más para las familias tsotsiles, choles, zoques, mames y tojolabales", subrayó.

"No sólo es una lucha interna; nunca, desde el primer día, fue una lucha local; fue una lucha que desde el primer segundo nos conmovió a todo el país y, con pruebas en la mano, podemos decir que al mundo entero."

La también directora de la revista digital *Desinformémonos* y colaboradora de *La Jornada* participó en el estreno del documental *Los motivos de la selva: A 30 años del levantamiento zapatista*, del fotógrafo Antonio Turok y el poeta Eduardo Vázquez Martín, que tuvo lugar ayer en el contexto de la expo-

sición homónima que se presenta en el Colegio de San Ildefonso.

Al lado de Antonio Turok, el fotógrafo José Ángel Rodríguez y el antropólogo tseltal Delmar Penka, celebró que el zapatismo siga teniendo un arraigo y una presencia tan marcados en estos momentos, como demuestran la exposición y el documental referidos.

### Una anécdota que se sigue relatando

Consideró dicho video "pieza fundamental", porque tiene muchas claves y es un buen resumen para entender lo que ha sido ese movimiento en estas tres décadas.

En específico, ponderó que se consigné la celebración del 30 aniversario zapatista que tuvo lugar en Dolores Hidalgo, espacio comunitario establecido en una ex finca que, a su decir, resume la historia, las causas, la actualidad y el futuro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Era manejada al más cruel estilo porfirista: peones maltratados, violaciones, asesinatos, guardias blancas, toda esta historia que nos cuenta las primeras imágenes de esta exposición y que, insisto, son recientes. Son las imágenes que reflejan la realidad que dio pie al surgimiento del EZLN".

Delmar Penka coincidió en destacar la importancia de ese documental, porque "da cuenta de las cosas que se han logrado, de las que hace falta seguir trabajando, pero, ▲ Niños desplazados, de Fabián Ontiberos, captada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1997, y que forma parte de la exposición Los motivos de la selva. Foto del sitio web del colectivo Bats'i Lab

también de aquellas que se siguen imaginando y reinventando constantemente.

"Esto se enmarca en una búsqueda y una lucha de los pueblos originarios zapatistas, pero también de pueblos originarios que no necesariamente se reconocen como tal, pero que son simpatizantes de la lucha."

Para el también ensayista originario de Tenejapa, una de las virtudes del zapatismo es que "no se puede desarraigar, ya que una vez que alguien nace en ese contexto o se reconoce en él, lo lleva por siempre (...) Eso también implica una especie de memoria de algo que pareciera lejano y, sin embargo, es muy presente: la anécdota del zapatismo y su presencia se sigue relatando".

Con duración de 40 minutos, el documental se integró a los otros seis trabajos audiovisuales y las 145 fotografías de la muestra *Los motivos de la selva: A 30 años del levantamiento zapatista*, que se presentan en el Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico) hasta el 19 de mayo, exposición organizada por el colectivo fotográfico Bats'i Lab, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

### LA JORNADA DE ENMEDIO Domingo 21 de abril de 2024

### Movimientos sociales y cambio colectivo, los ejes de PhotoEspaña

Con la nueva directora, María Santoyo, la edición 27 se realizará del 10 de mayo al 29 de septiembre

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL MADRID

El encuentro anual más importante de fotografía en Madrid, el festival PhotoEspaña, se acercará este año al fenómeno de los movimientos sociales y su raigambre emancipadora, con el propósito de abrir el debate y atraer a nuevos públicos, que se interesen por una de las ramas del arte que se aproximan con más realismo a las tribulaciones diarias de la humanidad.

Además, esta será la primera edición con la nueva directora, la historiadora del arte María Santoyo, quien desde su trinchera ha defendido la importancia de la cultura para sacudir la realidad con gestos revolucionarios.

Con el título *Perpetuum mobile*, el festival de fotografía que tendrá su epicentro en Madrid, pero se extenderá a otras ciudades, tendrá como eje central el movimiento; es decir, el dinamismo del medio fotográfico, el de los creadores en el desarrollo de su trabajo, la representación del movimiento y también de los cambios colectivos, históricos o sociales.

Una de las muestras principales será la colectiva que albergará el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que reunirá el trabajo de 27 fotógrafos españoles nacidos en democracia, formados en el cambio de paradigma entre la imagen análoga y la digital, con lo que aborda, sobre todo, las primeras décadas del siglo XXI.

Asimismo, habrá otros fotógrafos españoles destacados, como Gonzalo Juanes y Javier Campano, y dos más que abordan su trabajo con perspectiva de género, Pilar Aymerich y Paloma Navares.

PhotoEspaña expondrá de forma simultánea las retrospectivas de tres autores internacionales:



Este año se titula Perpetuum mobile y tendrá su epicentro en Madrid ▶ Logia masónica, imagen de Erwin Olaf, de la serie Berlín, 2012 Foto © Erwin Olaf, cortesía del Estudio Erwin Olaf / galería Ron Mandos-Ámsterdam, Países Baios

Erwin Olaf, en la primera gran muestra dedicada a su obra tras su fallecimiento; el ucranio Boris Savelev, cuyo trabajo podrá verse por primera vez en España, y la fotógrafa Barbara Brändli, con una amplia exposición de su archivo, la mayoría inédito.

Ötros grandes nombres de la fotografía internacional también estarán presentes, como el japonés Masahisa Fukase, los estadunidenses Elliott Erwitt y Consuelo Kanaga, el sudafricano David Goldblatt y el holandés Iwan Baan, entre otros artistas.

Además, como es habitual en este encuentro de la imagen, los museos estatales establecerán diálogos creativos entre figuras emergentes de la creación visual contemporánea y las colecciones históricas que albergan.

Laura San Segundo y Alejandría Cinque, Filip Custic y Sofía Crespo han desarrollado proyectos específicos para los museos del Romanticismo, Cerralbo y Nacional, así como para el Centro de Investigación de Altamira, respectivamente.

### Se extiende a otras ciudades españolas

Este año, PhotoEspaña extenderá su programación a ciudades como Alcalá de Henares, Alcobendas, Almería, Barcelona, Cartagena, Valladolid y Zaragoza. También se unirá al programa Transcultura de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el fin de visibilizar el trabajo de 15 fotógrafos residentes en siete países del Caribe.

De forma destacada, PhotoEspaña colaborará con Fotoseptiembre, bienal impulsada por el Centro de la Imagen de la Ciudad de México, organizando tres de las exposiciones de su programación.

El festival de fotografía y artes visuales celebrará así su 27 edición entre el 10 de mayo y el 29 de septiembre, con actividades expandidas durante todo el año, y con la dirección de María Santoyo, quien busca expandir la noción de la fotografía y mostrar la creatividad y diversidad de la práctica artística visual consolidada desde los

inicios del milenio, dentro y fuera de las fronteras españolas. De ahí el punto de partida de este año: el movimiento perpetuo.

"La fotografía, como aquella máquina utópica de energía infinita que intentaron concebir tanto alquimistas del renacimiento como ingenieros de la modernidad, es un medio dinámico, fluido, inagotable, en permanente transformación", explicó María Santoyo en la presentación.

Los movimientos sociales retratados y documentados por fotógrafas y fotógrafos internacionales también tendrán su espacio en el festival.

En la Casa de América, la autora de origen haitiano Widline Cadet se valdrá de su práctica fotográfica para reflexionar sobre la naturaleza desde su experiencia en la diáspora, al abordar ideas como el parentesco, el legado intergeneracional y la fragilidad de la memoria.

En tanto, en la Casa Árabe, una exposición colectiva reunirá el trabajo de Roger Anis, M'hammed Kilito, Salih Basheer, Imane Djamil, Ebti Nabag, Yumna al Arashi, Tanya Habjouqa, Abdallah al Khatib y Leila Chaïbi, artistas contemporáneos que dan cuenta de fenómenos poblacionales, como las migraciones, las persecuciones y los encierros, así como de las transiciones que opera el tiempo en las sociedades y los individuos.



Colaborará con Fotoseptiembre, bienal del Centro de la Imagen de la CDMX

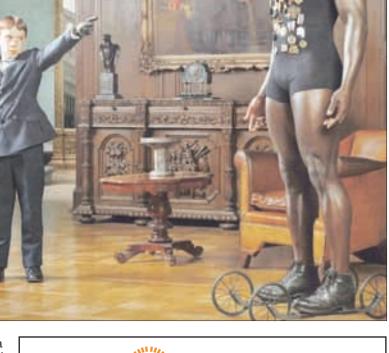



21 Domingo de abril

11:00 EN VIVO
FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 2024
Presentación del libro
Agentas culturales del siglo XX.

Desafíos de una gestión
Con Leonardo Lomelí Vanegas,
rector de la UNAM; Rosa Beltrán,
coordinadora de Difusión Cultural;
Graciela De la Torre, Ana Garduño y
Socorro Venegas

12:00 EN VIVO CONCIERTO SINFÓNICO **OFUNAM** 

Katharina Wincor, directora huésped Sinfonía núm. 7, de Bruckner

18:00 EN VIVO
FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 2024
Escritoras en pie de lucha.
La literatura como forma
de resistir los abusos del
patriarcado

Con la participación de las escritoras Hanna Nordenhök, Neige Sinno y Nadia Chonville. Modera: Guadalupe Nettel

19:00 DIÁLOGOS POR LA DEMOCRACIA

Milei contra la Argentina

Con John M. Ackerman

Invitada: Olga Wornat, periodista y
escritora

21:00 EN VIVO
Segundo debate
Candidatos a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México



Agentas culturales del siglo XX Desafíos de una gestiór

**OFUNAM: Katharina Wincor** 



IZZI · TOTAL PLAY > CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA > CANAL 20.1 | DISH · SKY · MEGACABLE > CANAL 120







### Susana Harp y su enorme necesidad de cantar

### **ELENA PONIATOWSKA**

a extraordinaria cantante Susana Harp se da a querer porque no se cree nada, su figura delgada no pesa, su voz tersa y amable llega al corazón. La oí de lejos varias veces, pero la vi por primera vez en el aeropuerto de Oaxaca acompañada por sus músicos. No quería hacerse notar, pero todos deseábamos abordarla. Saludarla anticipaba la subida al cielo. Nunca la vi rechazar a nadie ni pedir que la aislaran en una sala VIP. Sonreía y abrazaba de a de veras. Todos queríamos decirle cuánto la queríamos. Muy, muy delgada, su pelo negro sobre sus hombros. "¡Qué bonita su sonrisa!", comentaron algunos viajeros. Volar con ella a la Ciudad de México me permitió asistir a su espectáculo y platicar con ella.

-Susana, ¿cuándo supiste que querías cantar y subir a un escenario?

-Me gustaba mucho sentir cómo resonaba mi voz dentro de la caja torácica, dentro de mi cabeza. Era algo muy bonito escucharme adentro y afuera al mismo tiempo; una sensación muy linda, de un contacto muy profundo con los demás, algo muy gozoso. Yo iba a una escuela de monjas y cantaba en misa.

–¿En latín?

-No, ya no me tocó el latín. Era una sensación de agrado muy profunda, un placer interior. Después entendí que lo que me hacía feliz era este contacto conmigo misma. El canto te permite difundir ideas, exponer tu pasión o tu indignación. Cantar es una gran manera de comunicar.

–¿Eso lo descubriste en la Ciudad de México?

-No, yo soy de Oaxaca y lo descubrí ahí desde muy niña, porque cantábamos en la iglesia y también en mi casa porque mi madre es pianista, aunque no ejerció de manera profesional porque se casó inmediatamente y tuvo el primero, el segundo, la tercera, la cuarta y pues ya. Somos seis, tengo cinco hermanos, dos hombres y cuatro mujeres. Eran otras formas, las casas eran grandes, siempre había ayuda, mi abuela estaba a dos cuadras, mi tía a otras dos; siempre había un sustento diferente. De mis hermanos, Antonio y Luis Alberto son los mayores; luego, siguen Lila, Flor, Lorena y yo, Susana.

-¿Te sentiste protegida por tus hermanos?

-En un inicio fui la gran consentida, porque no les quedó de otra, soy un *santanazo*, Elenita, ya tenía hermanos hombres, mujeres chinas, lacias, blancas, morenas; soy terca desde antes de nacer, nací por terquedad. Soy la más chica, por supuesto que mis hermanos me arropaban; de grandecita sí les caía un

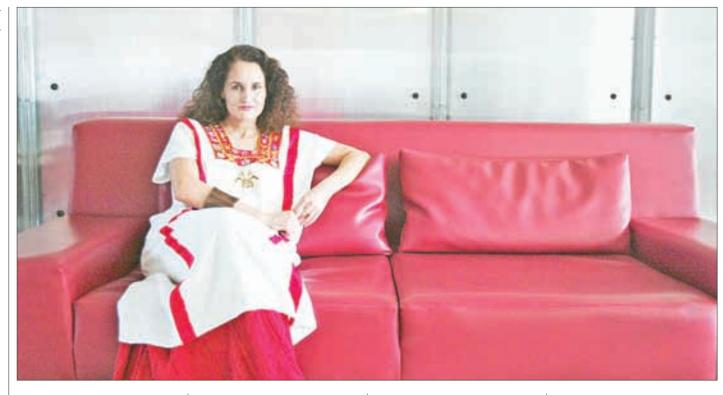

poco gorda cuando trataba de meterme entre sus novios, pero después fui cumpliendo 18, 19, 20 años, y me volví a encontrar, ya no importa si uno tiene 30 y tú 20, las cosas se igualan.

-¿Los Harp Helú eran muy importantes, una familia poderosa?

-Mis abuelos, que son los Harp, llegaron de Líbano, entraron por Tampico. Mi abuelo llegó con su hijo más grande: Alfredo Harp Abub, con un sobrino que se llamaba Tufic Harp. Mi abuelo dejó aquí en México a su hijo mayor y a su sobrino porque, en teoría, se iban a ir a Estados Unidos, pero a mi abuelo le gustó México y decidieron quedarse. Dejó al hijo mayor y al sobrino que lo acompañaban haciendo algún tipo de trabajo; se regresó a Líbano, todavía tenía otro par de hijos allá, y ya se vino con toda la pipiolera, como decimos acá. Mi papá, todos mis tíos, son libaneses en México, somos primera generación. Mi abuelo y mi abuela decidieron establecerse en Oaxaca. La parte de los Helú no me la sé bien, porque es la familia materna, la de mi primo Alfredo, a quien todo mundo conoce. Es mi primo hermano, hijo del tío Alfredo, que fue el mayor, y él sí tiene tanto la parte libanesa materna como paterna. Para mi papá fue muy fácil convertir su nombre Antoine en Antonio y llegar a México a los siete años y mimetizarse.

-La comida libanesa es una maravilla.

-Los libaneses comen lo mismo, van a la misma iglesia, porque son católicos maronitas; entonces, es mucho más sencilla la manera en la que se integraron en la sociedad mexicana.

-¿Hablaban francés? -Sí, en Líbano los dos idiomas son árabe y francés. En la casa de mi abuela hablaban en árabe; mi abuelo prometió a mi abuela regresar a Líbano y no se lo cumplió; entonces, creo que por un acto de rebeldía, mi abuela no aprendió nada de español. Nos hablaba en árabe y nosotros no entendíamos casi nada y, finalmente, mi papá, quien sí sabía árabe no nos lo enseñó.

-¿O sea que no sabes árabe?
-Pues sé lo que sabe todo
mundo de una lengua lejana:
groserías y frases muy lindas y
ya; firmo en árabe. Hablo poco,
no hablo bien francés, pero lo
entiendo. Mi hijo fue al Liceo
Franco-mexicano y tuve que
parar bien el oído.

-La educación del Liceo es severa e inteligente.

-Es genial. Me encantó que me hijo estuviera ahí; convivió con niños y niñas de montón de países. Ya había terminado la licenciatura de sicología en Oaxaca. Yo fui muy aburrida, muy bien portada, aunque mi mamá dirá otra cosa, siempre saqué 10, 11 y 12. La escuela era la mejor de Oaxaca y después de la licenciatura me vine a la ciudad a estudiar música y canto, y una especialidad en terapia Gestalt. Luego me eché cinco años de una cosa que se llama programación neurolingüística. -¿Por qué?

-Porque la parte del desarrollo humano es algo que me apasiona, lo ejercí como terapeuta un par de años aquí; me encontré con personas en un consultorio de terapia. Me fui por el lado humanista, gestal-

tista, no fue sicoanálisis; en sicología hay muchas corrientes disímbolas. Si eres gestaltista eres una cosa distinta a los conductistas, tienen enfoques diferentes, que si eres sicoanalista, que si eres humanista, parecen cosas muy diferentes

-Eso me suena muy abstracto, fui a una terapia de grupo con la escritora María Luisa Mendoza, y me corrieron.

para un terapeuta...

-Yo estuve poco tiempo dan-

do terapia porque hubo la oportunidad de grabar el primer disco. A eso me había venido vo a México, a estudiar música. Era mi necesidad, tenía una enorme necesidad de cantar y quería hacerlo a diestra y siniestra, pagaran o no; era una necesidad. Cantar parte de un lugar muy diferente a tener un proyecto de vida. Lo mío no fue un gusanito, sino una boa constrictor que me ahogaba... Canto desde que tengo uso de razón, pero la primera vez que me pagaron fue en la carrera de sicología en Oaxaca. Empecé a ir a la Casa de Cultura de Oaxaca a aprender a tocar la guitarra en la mañana y como era un horario tempranero acabé siendo la única alumna. Mi maestro, Marcelo, que toca extraordinariamente bien, me invitó a cantar trova cubana, cantautores mexicanos de los años 70, 80... David Haro, Pepe Lorza, Marcial Alejandro y Mercedes Sosa. Yo iba durante mucho tiempo a las comunidades en la sierra de Oaxaca a hacer trabajo comunitario (vacunas, alimentación con más proteína), cosa que me gustaba mucho. Llevábamos frijol y soya, que aún no estaba de moda, para que ellos sembraran y no dependieran sólo del frijol. La soya se siembra igualito que el frijol negro en la milpa, crece igual, y la verdad es que guisada queda muy rica. Además de la soya, resonaban en mi cabeza Mercedes Sosa, Silvio, Pablo...

"Vine a la Ciudad de México a los 22 años por mis pistolas, cuando terminé la carrera. Trabajar para pagar una renta y pagar lo que hay que pagar y al mismo tiempo estudiar. No fue fácil, pero lo fui logrando. Iba a clases de canto con maestros particulares con tal de lograr un currículum.

–¿Cómo tenías que trabajar si te llamas Harp Helú?

–(Ríe) No, yo me llamo Susan

▲ Susana Harp captada el 14 de mayo de 2008 en las instalaciones de *La Jornada*. Foto Yazmín Ortega Cortés

Harp Iturribarría. Mi madre es oaxaqueña de ascendencia vasca, pero su familia tiene más de 200 años en Oaxaca, son oaxaqueñísimos. Alfredo Harp Helú es mi primo hermano, pero él tiene su familia, sus negocios; es un hombre maravilloso, es un tipazo, y parte de esta buena relación es porque nunca recurrí a él. Uno tiene dignidad, dos manos y trabaja, no tenemos que depender de nadie. El no vivió en Oaxaca, ahora sí. Su papá murió cuando él tenía como dos o tres años y su mamá, Suahd Helú, ya viuda, vino a México, porque aquí estaba su familia. Alfredo, mi primo, vive en Oaxaca desde hace 25 o 30 años.

"Grabé mi primer disco a los 29 años, llegué tarde, pero llegué. Toda la vida he trabajado con comunidades indígenas por decisión propia. A los 16 años fui a las comunidades de la Sierra Juárez, en Oaxaca, y eso me abrió los ojos para entender dónde había yo nacido. Entendí realmente lo que era Oaxaca cuando fui a meterme a esas comunidades que hablan en zapoteco. Canto en siete lenguas mexicanas, pero no las hablo, las puedo leer, sé cada palabra que estoy cantando, sé lo que significa, pero no puedo entablar un diálogo fluido aunque entiendo a poetas que tienen como lengua materna el zapoteco, el mazateco o el náhuatl, que me enseñan a manejar perfecto el idioma y me corrigen para pronunciarlo lo mejor posible y que se entienda. Sé abordar la lengua de la manera más respetuosa. El zapoteco, Elenita, especialmente el del Istmo, es la lengua más dulce que he escuchado, canta sola, es maravillosa."

### Exposición fotográfica de las actuaciones en México de la banda

### **DE LA REDACCIÓN**

Con motivo de la visita a México de la banda Interpol, integrada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino, se presentó este fin de semana una exposición fotográfica de esa agrupación neoyorquina, la cual reúne imágenes de sus presentaciones en el país.

La muestra, que se puede visitar hasta hoy en Colima 256, en la colonia Roma, está conformada por 23 imágenes de conciertos que la banda brindó desde 2005 hasta 2023 y que fueron capturadas por el lente de 10 fotógrafos, entre los que destacan Majo Estrada, Lulú Urdapilleta y Luis Avilés.

La exhibición es curada por el fotógrafo mexicano Daniel Patlán y tiene la finalidad de "darle algo más" a los seguidores de Interpol, además que recuerden el lugar donde vieron por primera vez a la banda roquera.

Destacan imágenes de la primera presentación de Interpol en el país, el 5 de septiembre de 2005 en el World Trade Center de la Ciudad de México, cuando estaba su primer bajista Carlos Dengler, tomadas por la fotógrafa mexicana Toni François.

### Collage de fotos

Los fotógrafos mexicanos que presentan sus obras son Alan Cortés, Daniel Patlán, David Barajas, Luis Avilés, Luis Victoria Martínez, Lulú Urdapilleta, Majo Estrada, Misael Hiram, Óscar Villanueva y Toni François.

Las imágenes estarán exhibidas en una de las paredes del Sótano 085M, el *showroom* de la marca mexicana Tony Delfino, ubicado en Colima 256, colonia Roma, que se encargó de hacer las camisetas oficiales. Las fotografías se presentan en forma de *collage* donde se podrán apreciar todos los momentos en conjunto. La muestra concluye hoy, a las 18 horas, con acceso gratuito.

Desde su fundación en 1997, Interpol se ha presentado en México en diversas ocasiones ya sea en giras, en solitario o bien, en festivales. En 2022 también se presentó en el país la exposición *Big Shot City* de la agrupación, en el marco del lanzamiento de su disco *The Other Side of Make-Believe*.

Interpol ha tenido numerosas nominaciones y premios, incluyendo postulaciones al Grammy, como su disco *Turn On The Bright Lights* en la categoría de Mejor álbum de música alternativa en 2002.



# Interpol convirtió al Zócalo en una prisión acústica de alta sonoridad

### La banda estadunidense celebra su 20 aniversario con su disco Antics

### JUAN JOSÉ OLIVARES

Interpol remitió a casi 160 mil presuntos fanes a una prisión acústica de alta sonoridad pero, antes, les hizo confesar su delito: amar a una banda de rock puro que tiene esencia para trascender.

Lo hizo en el foro del espacio público preferido de México, el Zócalo capitalino, donde la gratuidad da esencia de libertad, a estados catárticos de felicidad como los que vivió la gigantesca horda variopinta reunida anoche en la plancha principal del país y calles aledañas, a la que no importó ser cautiva por el sonido de las cuerdas de Daniel Kessler y de Paul Banks, los incesantes golpes de baquetas (de Chris Broome, en sustitución de Sam Fogarino, quien recién se sometió a una cirugía de columna) y los duros sonidos del bajo de Carlos Dangler.

"Llevamos (sic) 20 años viniendo... Aquí es nuestra segunda casa. Gracias por venir", dijo en español Paul Banks líder de la agrupación.

Interpol, que celebra el aniversario número 20 de su álbum *Antics*, punto de inflexión en su carrera, en realidad no detuvo a nadie: sólo se robó el corazón de miles de personas presentes donde la Luna tiene su ombligo.

La Interpol, sin su julia ni su agencia internacional, ejecutó en modo aristocrático su estilo garaje oscuro con mensajes bucólicos y di-

rectos sobre la condición humana.

La banda, no delictiva, de influencia post punk revival, exploró con sus canciones las corrientes subterráneas con serpenteantes arreglos y riffs que elevaron hasta el cielo; así como la precisión percutiva de Chris Broom rompió los tiempos del bombo tratando de que no se extrañara a Fogarino; en tanto, la voz de Paul Banks –que no deja de recordarnos a la cavernosa de Ian Curtis, de Joy Division– exudó una profunda y anhelante vulnerabilidad que conmovió al respetable, llevándolo al cliché: histeria colectiva

### Buena música

El grupo noirish –con referencia a los filmes *noir* – ha hecho redadas por años captando cada a más sospechosos de caer en la manos de su buena música, como anoche.

Demostró con este concierto que etiquetas burdas como "alternativo" e "indie" han desaparecido como sus calificativos. Hoy día, es simplemente, uno de los grupos de rock más distintivos, consecuentes y duraderos del siglo XXI hasta ahora. Y un cuarto de siglo después de su vida útil, la banda sigue encendida en sus capturas.

Sonaron piezas como Pioneer, C'mere, Narc, My Desire, Obstacle 1, The Rover, All the Rage Back Home, Rest My Chemistry, PDA, Not Even Jail, NYC, Evil, Slow Hands, Untitled, No I in Threesome y Stella. También ejecutaron algo de su *The Other Side of Make-Believe*, séptimo álbum que algunos consideran una obra maestra de tristeza, oscuridad e introspección.

Pocos se perdieron el concierto. Pantallotas en calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez y Venustiano Carranza extendieron la redada de esta corporación internacional de rock.

Interpol y su cercanía con el público nacional se notó no sólo con este megaconcierto. Desde su primera visita ha sido seguida por fotógrafos profesionales y amateurs. En una galería de la colonia Roma se montó una exposición de gráficas de sus visitas. La muestra se compuso de 23 imágenes, de 10 fotógrafos diferentes. Todas muestran a los tres integrantes en sus presentaciones en vivo. Las imágenes se exhibieron en una de las paredes del Sótano 085M, showroom de la marca mexicana Tony Delfino, que se encargó de hacer las camisetas oficiales de show.

La banda tiene tanto arraigo en la CDMX que para todos los fanes también se abrieron dos tiendas efímeras. Una en Foro Allende, también del Centro, en la que la gente, por un sólo día, pudo adquirir mercancía edición limitada en conmemoración al concierto del Zócalo. La tienda estuvo abierta todo el sábado, antes y durante el concierto, de 10 a 23:59 horas. Asimismo, se abrió a la que llamaron

▲ La agrupación neoyorquina ofreció un concierto en la Plaza de la Constitución, ante 160 mil personas. Foto Pablo Ramos

The Big House, en General Prim, en la Juárez, donde se pudieron adquirir pósteres, discos de vinilo y otros artículos oficiales.

Además, el *show* contó con la participación de Water from your eyes, dúo neoyorquino de pop búsqueda, así podría nombrarse. Está integrado por Rachel Brown y Nate Amos. No es la primera vez que comparten escenario con Interpol. Pertenecen al mismo sello, Matador, que los produce a ambos y los puso en contacto desde 2022, lo cual ha derivado en una relación. Interpretaron rolas de su disco *Crushed By Everyone*.

El gobierno de la Ciudad de México informó que en la realización de este evento masivo participarian más de mil 700 servidores públicos, apoyados con 155 vehículos pertenecientes a 14 secretarías y dependencias capitalinas. En cuanto a la derrama económica, anunció que podría ser de unos 950 millones de pesos, derivada de la actividad registrada principalmente en los sectores de transporte, alojamiento, alimentos preparados, entretenimiento y de comercio, cuyos giros son principalmente restaurantes, minisuperes, tiendas de abarrotes, bares, cafeterías y hoteles.

### Un actor malo

**CARLOS BONFIL** 

uando la realidad supera la ficción". La fórmula publicitaria elegida para Un actor malo (2023), de Jorge Cuchí, alude a la terrible realidad que viven a diario miles de mujeres en nuestro país, y que el mismo filme señala en sus créditos finales con un dato elocuente: "En México, 97.5 por ciento de los casos de violación no se denuncian ni se investigan, y de los casos denunciados sólo 5 por ciento avanza lo suficiente para llegar a una sentencia". Queda claro que la intención primera del director y guionista de *Un actor malo* es ejemplificar, a través de una ficción, el grado de impunidad que priva en el país, ilustrándolo con el caso de un abuso sexual cometido durante la filmación de una película, mismo que, cabe suponer, suele ser un asunto ignorado o desatendido por las autoridades penales, cuando no encubierto y silenciado por el medio cinematográfico que debiera denunciarlo. Parafraseando la publicidad antes citada, se puede preguntar, sin embargo, qué sucede cuando una ficción bienintencionada termina por superar y desvirtuar, con su tono final alarmista y apocalíptico, una realidad tan compleja como la propia violencia de género.

Durante una primera parte del relato, parecen reunirse venturosamente los mejores ingredientes para una cinta excepcional en el cine mexicano actual. El planteamiento novedoso de un tema abordado últimamente más por el documental que por la ficción,

a excepción de películas tan notables como Perfume de violetas, Maryse Sistach, 2001; Carmín tropical, Rigoberto Perezcano, 2014, o Las elegidas, David Pablos, 2015, se encaminaba a un tratamiento dramático cercano al cine de litigios jurídicos sobre cuestiones de género, como el que con maestría realizó el cineasta iraní Asghar Farhadi en su drama familiar *Una separación* (2011), mostrando el doble rasero de una justicia y una moral sexistas que penalizan con mayor rigor a las mujeres. En *Un* actor malo el rodaje de una película se detiene cuando Daniel Zavala (Alfonso Dosal), uno de sus actores, abusa de su compañera de actuación Sandra Navarro (Fiona Palomo), transformando, en pocos instantes, en algo muy real la simulación del acto sexual en una escena de cama. Lo que inicia como una broma entre colegas actores (qué pasaría si por un momento pasamos a los hechos y tenemos sexo de verdad), deriva en el drama de una violación en forma de la que Daniel se declara inocente, mientras su compañera ultrajada insiste en proceder a una denuncia. El conflicto moral está bien planteado y las actuaciones son muy correctas. A la par de los testigos de la escena y los abogados involucrados, el público deberá juzgar cuál de los dos personajes dice la verdad en sus aseveraciones y sobre quién recae el mayor peso de la culpa. Una pregunta obsesiva relativa al momento de la violación ("¿Por qué no gritaste?") complicará la situación de Sandra, quien se muestra incapaz de responderla. Por su parte, Daniel se empeña en asumir su papel de víctima de una posible venganza de la joven, mientras



paradójicamente acepta su culpa y le pide perdón.

La situación se complica cuando una compañera de la actriz decide subir a las redes sociales el video de la violación, con el ánimo de incitar a una reparación del daño por medios extralegales, precipitando la ruina de Daniel y abriendo la vía a una persecución y a un linchamiento físico. Es aquí cuando el tono de la cinta cambia y ésta se descarrila por completo. Las hordas de feministas encapuchadas y furibundas que persiguen a Daniel son siniestras y tienen más que ver con un relato de paranoia tremendista, tipo Muertos vivientes (Invasion of the Body Snatchers, Don Siegel, 1956), que con el manejo inteligente de un asunto moral espinoso. Todo se vuelve inverosímil en lo que ahora es denuncia precipitada de la insensibilidad y el poder de manipu-

▲ Fotograma de la cinta *Un actor malo*. del director mexicano Jorge Cuchí.

lación tóxica de las redes sociales. Un ánimo de venganza de género obedece a la lógica brutalmente reparadora del ojo por ojo, diente por diente. Así, el público que puso reparos a la cinta *Nuevo* orden (2020), de Michel Franco, por su pretendido tremendismo social, se topará aquí con la obra de un involuntario discípulo suyo, para nada aventajado. Tratándose aquí de la abusiva generalización de una respuesta feminista a la violencia de género, la cinta *Un actor malo* podría generarle al director una polémica incómoda y contraproducente. Un cálculo malo.

Se exhibe en la Cinteca Nacional, Cine Tonalá y salas comerciales.

### ¿LA FIESTA EN PAZ?

### Juan Ortega, obelisco a la sencilla naturalidad // Lecciones de Sevilla al mundo taurino // Aguas con la censura

**LEONARDO PÁEZ** 

O OS ALARMÉIS, como diría el clásico, que obelisco no es basilisco, ese animal fabuloso que podía matar con la mirada o la pequeña iguana verde de por estos rumbos, sino un monumento en forma de elevado pilar de cuatro caras iguales que convergen en una punta piramidal y engalana avenidas y lugares públicos, por lo menos desde el antiguo Egipto.

¿POR QUÉ OBELISCO y no un monumento completo en honor del diestro sevillano Juan Ortega, agrónomo de 33 años que en diciembre se arrepintió de casarse media hora antes de la boda? Bueno, porque su tauromaquia, su forma de entender, sentir e interpretar el toreo no requieren de monumentales reconocimientos sino apenas de un esbelto y firme testimonio a su extraordinaria respuesta y defensa de una profundidad y una lentitud categóricas en tiempos de ligereza, velocidad e improvisaciones. Y más si esa respuesta se hace delante de un toro bravo en ancestrales eventos públicos reprobados y prohibidos por el pensamiento único, el consenso de Washington, juececitos untados, animalistas con piel de humanistas y militantes de ocasión, que hay gente para todo.

¿TANTO ALBOROTO POR una faena? Es que no fue sólo una faena de dos orejas en la octava corrida de feria en Sevilla, sino la confirmación rotunda de que el arte del toreo puede ser sangriento y exquisito a la vez, enérgico y cadencioso al mismo tiempo, prevenido e inspirado simultáneamente, fugaz y eterno en ese encuentro sacrificial de una estética casi insoportable en su aparente contradicción. Esta "magia negra de la lidia" es lo que algunos quieren prohibir y otros acabar, unos por ignorantes y soberbios; otros por irrespetuosos y frívolos, instalados todos en un vanguardismo que se quiere consciente en su estrecha comprensión de la vida. Con este Ortega y con el noble Florentino el tempo –ritmo y cadencia de ambos- se fusionó, trasladando el tiempo humano a un tiempo

ADEMÁS DE NATURALIDAD y sencillez al límite en la delicada tauromaquia juanorteguiana, ¿qué otras enseñanzas deja esta feria de abril en Sevilla 2024 a los países que se pretenden taurinos? Que el proteccionismo de sus toreros se justifica por la intensa competitividad de muchos de ellos, incluso figuras y

otros en vías de serlo. Esta ocasión en La Maestranza se presentaron y desplegaron pundonor, maestría y casta diestros que aquí sólo vienen a tentar de luces o a la hora del recreo. Por eso acá necesitamos importar diestros para medio meter a la gente; allá, no. Con los que tienen, se llenan las plazas a pesar de zancadillas y taurineos.

**HABLO DE TOREROS** como Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, Daniel Luque o Emilio de Justo, por citar algunos, que en Sevilla y en la mayoría de las ferias españolas saben refrendar su sitio y pelearle las palmas, en serio, a sus pares y a los que vienen empujando. En el México taurino falta estimular una atmósfera de intensidad y compromiso que desate los demonios que cada espada lleva dentro frente a toros con edad, trapío, exigencia y, a veces, clara embestida con transmisión. Mientras las empresas de acá no abran el abanico de oportunidades y sigan apostando por el manso de prestigio y por los cuates, seguiremos importando.

EN AGUASCALIENTES, EN plena feria, un grupo de comunicadores, fotógrafos y cronistas, no siempre a favor de la empresa, sino de la fiesta, reclama al ayuntamiento que se les niegue la



▲ El torero Juan Ortega en el festival taurino Feria de Abril en la plaza La Maestranza de Sevilla. Foto Afp

acreditación para el callejón "porque ya está saturado". Hombre, saquen a los "amigos" y habrá espacio de sobra. Pero la relación empresa-autoridades-comunicadores de prestigio, data de años.



### Brinda Caifanes noche de rock y nostalgia en el Auditorio Nacional

### Se presentó ante 10 mil fanáticos en el primero de dos conciertos en el recinto capitalino

### **ERNESTO YÁÑEZ**

Hay bandas que han marcado un antes y un después en la historia del rock mexicano y el español; Caifanes es una de ellas, como quedó demostrado en el primero de dos conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional. La mítica agrupación ofreció ante 10 mil asistentes su música y letras para desatar la nostalgia y la admiración de un público donde la diversidad era la señal distintiva.

Así, chavorrucos, millenials y generaciones más jóvenes se dieron cita en el coloso de Reforma para dejarse seducir por la música y líricas de Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills y Marco Rentería.

Con *No dejes que*, la banda dio inicio a la travesía musical por sus más grandes éxitos para luego dar paso a *Viento*, que arrancó la primera gran ovación del público y donde el baterista Alfonso André complementó los coros, mientras que el tecladista Diego Herrera deleitó al respetable con un solo de saxofón que emocionó a los asis-

tentes. Tras este primer bloque, el vocalista agradeció al público su asistencia y pidió un aplauso porque "Caifanes es su público y no sólo los miembros de la banda. Eres tú, este es tu espacio seguro, tu ritual, raza", y así dar paso a *Miedo y Nubes*, donde destacó la participación de una sección de instrumentos de viento. *Detrás de ti y Debajo de tu piel* mantuvieron levantado de sus asientos al público, que coreó cada estrofa de las canciones.

Sombras en tiempos perdidos fue la primera melodía con la que el público pudo tomar una pausa ante el derroche de energía de la banda; con sus ritmos más calmados, algunos volvieron a sentarse en sus lugares y acompañaron los coros de la canción, donde de nueva cuenta, Diego Herrera hizo gala de su maestría con el saxofón y deleitó al público con otra interpretación.

### Alto a la violencia

En este punto, Saúl Hernández tomó el micrófono para expresar que, como grupo, tenían la responsabilidad de alzar la voz y exigir un alto a la violencia contra las mujeres en México y así, dar paso a que sonara *Canción sin miedo*, de Vivir Quintana, convertida en himno feminista en las protestas de las mujeres en todo el país. Tras esto, el vocalista retomó el micrófono para explicar la historia de *Inés*, uno de sus últimos temas, donde hacen hincapié en el cuidado de la salud mental y también el papel del Estado en el descuido de las y los jóvenes.

Además, las infancias tuvieron su momento en el concierto, cuando la agrupación les dedicó *Ayer me dijo un ave*, reconociendo sus ilusiones e imaginación, y pidiendo a todos cuidar de ellos porque "tienen raíces fuertes y entonces así crecerán".

No podía faltar en el recital la música de Jaguares, la formación encabezada por Saúl Hernández tras la separación de Caifanes en 1995 y así se hicieron presentes los temas *Así como tú y Detrás de los cerros*, dando paso a *El elefante*, de su álbum *El Diablito*, y donde predominaron los sonidos distorsionados de las guitarras y una batería poderosa.

### Pendiente, reforma sobre fomento y promoción de la industria del cine

### **ANDREA BECERRIL**

A pesar de que estaba listo ya el dictamen, al final no ha habido consenso en el Senado, por lo que quedará pendiente la reforma encaminada a "reconocer expresamente el derecho al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional".

Con ello se pretendía compensar los recursos perdidos con la extinción, en mayo de 2020 el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), fideicomiso creado para el fomento y promoción de esa industria, "que permitía brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones, en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales".

Se derogó también el artículo 35 de esa Ley Federal de Cinematografía, que establecía que "los recursos del fondo se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, crédito o estímulos económicos a las actividades de realización, producción, distribu-

ción comercialización y exhibición de cine nacional".

Hubo amparos en contra de esa reforma y la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso reformar la Ley Federal de Cinematografía para restablecer el derecho a la promoción del cine nacional, bajo la política pública que estime conveniente. Puso como plazo diciembre de 2023, pero el periodo ordinario, que es el último de la legislatura, concluirá en 10 días, sin que se acate el mandato judicial.



A pesar que ya estaba listo el dictamen no hubo consenso en el Senado



### **ENFRENTA COMPLICACIONES MÉDICAS Y ECONÓMICAS**

# Sobrio festejo para *Pajarito* Andrade por los 50 años del escudo de Pumas

Ex jugadores lo han apoyado, dice su amigo Luis Gachuz

### **ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ**

El escudo de Pumas es reflejo de éxito y olvido. El emblemático logo cumple 50 años, pero los festejos no son rimbombantes. Si bien la imagen de un puma en medio de un triángulo ha tenido un alcance incluso internacional; su creador, Manuel *Pajarito* Andrade, no disfruta de los beneficios por su obra y desde hace años enfrenta condiciones precarias de salud y económicas.

El club festejó con un video y un comunicado donde relata la historia y significado de su emblema, mientras el artista está bajo el cuidado de amigos y vecinos debido a complicaciones médicas.

Imposible no relacionar la imagen azul y oro del felino creado por Andrade en 1974 con la historia de gloria de Pumas, considerado uno de los cuatro grandes del futbol. El escudo recuerda también los colores de la Universidad Nacional Autónoma de México, al tiempo que transmite fuerza con una elegante estética.

"Representa los valores de la academia, de la investigación y de la cultura universitarias", indicó ayer el club en un comunicado.

Para el artista de 79 años de edad, el festejo también fue sobrio. Solo en su casa y con complicaciones de salud es como *Pajarito* Andrade mira desde lejos la trascendencia de su obra sin grandes celebraciones y, aún más, sin recibir regalías desde que lo entregó a los auriazules.

"Manuel ha estado enfermo en estos días, tuvo un infección en las encías por el cambio de prótesis dental, una vecina que es doctora lo cuida, le da vitaminas y seguimien▶ El creador del emblema se encuentra al cuidado de vecinos. Foto Joshua Reyes Sámano

to, ya va mejor", dijo a *La Jornada* Luis Gachuz, amigo de Andrade y quien lo ayuda con la venta de cuadros, playeras y termos con el ingenioso e histórico escudo.

La situación médica actual de *Pajarito* se suma a la anemia que padece desde hace tiempo, la cual reportó esta casa editorial en un trabajo que publicó el 19 de marzo pasado.

El propio Andrade aseguró al diario *Récord* hace un par de años que cuando el escudo fue registrado en 1976 ante la Secretaría de Educación Pública se acordó que recibiría regalías. Pero hasta ahora, el único que ha recibido beneficios económicos fue el club al comercializar la icónica imagen estampada en productos que van desde playeras hasta distintos souvenirs.

Incluso hace poco más de 10 años, Andrade pensó en interponer una demanda, pero poco después llegó a un acuerdo con Rodrigo Ares de Parga, quien estuvo al frente del Patronato de Pumas entre 2016 y 2019.

"Cuando estuvo Ares de Parga el equipo le dio una ayuda de 5 mil pesos por partido, pero cuando el directivo se fue, Andrade dejó de recibir ese dinero. Ahora, lo buscó el club recientemente, pero no hubo un acuerdo", afirmó Gachuz.

No todos los auriazules han olvidado a Andrade. Gachuz revela que desde que se ha hecho pública la situación del artista, ex jugadores como Luis Flores, Germán Tello e incluso Manuel Negrete lo han apoyado.

"Hoy, varios amigos vamos a festejar al señor Andrade con pastelito, será una sorpresa para él", apuntó Gachuz, quien espera que el club repare a tiempo la relación con el creador de ese escudo que ha marcado la esencia de un equipo de ética y gloria.



### Chivas gana 2-0 al Querétaro y se mantiene en zona de play-in

### DE LA REDACCIÓN

Cuando falta una jornada para terminar la temporada, Chivas se mantiene en la zona de *play-in* para luchar por un boleto a la liguilla. Al derrotar al Querétaro (2-0), el *Rebaño* quedó en la frontera del pase directo, pues las victorias de Tigres, que goleó (5-2) al Necaxa, y Pachuca al Santos (2-0), los dejan fuera de ese sitio privilegiado. Todo estará definido hasta la última jornada.

Los córners no tienen el encanto

de las jugadas en el área, esas que se despliegan con gambetas y alardes técnicos que culminan en un gol. Pero se disfrutan igual cuando es el único camino para mover el marcador, tal como hizo Gilberto Sepúlveda, quien en un cabezazo tras un tiro de esquina logró lo que grandes avances ofensivos no consiguieron.

Chivas estaba negado a anotar en el primer tiempo con jugadas que con asombro no entraban a la portería. A punto de concluir ese periodo, la mejor prueba del azar caprichoso se manifestó en tres remates consecutivos. Una locura de la pelota, Fernando Beltrán disparó con furia y estrelló en el travesaño ante la mirada incrédula de todos; el contra remate de Roberto *Piojo* Alvarado hizo retumbar el poste izquierdo, y aún hubo un cabezazo agónico de Ricardo Marín que tampoco entró al arco.

Alvarado logró romper esa incapacidad de anotar con la pelota en juego. Se metió al área y ante dos defensas que no encontraron cómo frenarlo, mandó el balón con el ángulo muy cerrado y ante la furia del portero de Gallos que les reclamó a sus compañeros la falta de iniciativa.

Por su parte, León respira en busca del *play-in*, mientras Rayados dejó escapar la oportunidad de tomar el liderato en la penúltima jornada de la Liga Mx. Los esmeraldas se impusieron 2-0 en casa frente a un Monterrey que arrastra cuatro partidos consecutivos sin ganar.

La polémica tras el clásico regiomontano por los altercados con el arquero de Tigres Nahuel Guzmán parecieran aún desestabilizar a los Rayados. Ahora, el equipo de Fernando *Tano* Ortiz se mostró impreciso, lo cual fue aprovechado por La Fiera para sumar puntos vitales en su aspiración por la liguilla.

Federico Viñas encendió la fiesta esmeralda en el Nou Camp al recuperar el balón después de un rechace para sentenciar a quemarropa a los 39 minutos, mientras Ángel Mena concretó el triunfo (47). Los esmeraldas llegaron a 23 unidades y se mantienen en la pelea por estar dentro de los 10 primeros, al tiempo que Monterrey tiene 29 puntos.



**AFP Y AP**MÁNCHESTER

El vigente campeón Manchester City avanzó ayer a la final de la FA Cup tras vencer 1-0 al Chelsea, con lo que superó la resaca de su reciente eliminación en los cuartos de final de la *Champions* ante el Real Madrid.

El portugués Bernardo Silva marcó al minuto 84 el único gol de un igualado partido disputado en el estadio londinense de Wembley.

Tras este triunfo, el City aspira a revalidar el título de la FA Cup y firmar un doblete esta temporada imponiéndose también en la Premier.

El conjunto de Pep Guardiola podría verse las caras en la final contra el Manchester United, su eterno rival, que disputará la otra semifinal hoy ante el modesto Coventry, de la Segunda División inglesa.

El City afrontó el encuentro con la baja del noruego Erling Haaland, su máximo goleador, por molestias físicas. Lo sustituyó el argentino Julián Álvarez.

Los *Citizens* sufrieron en la primera parte, pues los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino estuvieron cerca de abrir el marcador, pero el senegalés Nicolas Jackson y Cole Palmer no aprovecharon dos claras ocasiones de gol, al 30 y 38.

Después del descanso, el encuentro siguió una dinámica parecida con el City controlando la posesión, pero el Chelsea generando peligro al contrataque.

Los *Blues* pidieron dos penales por acciones polémicas, con una mano y un empujón dentro del área de Kyle Walker a Jackson, pero no fueron sancionadas.

### **EL GIRONA SE AFIANZA TERCERO EN ESPAÑA**

# El City derrota al Chelsea y avanza a la final de la FA Cup

▶ El portugués Bernando Silva (derecha) marcó al minuto 84 el tanto que le dio la victoria 1-0 a los *Citizens* en el partido disputado en el estadio de Wembley. Foto Afp

Los *Citizens* finalmente abrieron el marcador tras una acción por la banda izquierda del belga Kevin de Bruyne, cuyo peligroso centro fue mal despejado por el portero Dorde Petrovic y Silva aprovechó para anotar.

En actividad de la jornada 33 de la Liga Premier, el Arsenal venció 2-0 al Wolverhampton y le arrebató el liderato al City, que cuenta con un partido menos.

Con esta victoria, los *Gunners* sumaron 74 puntos y adelantaron al City (73) y al Liverpool (71), que hoy se verá las caras con el Fulham y podría ponerse colíder.

En otros partidos, el Brentford goleó 5-1 al Luton Town, mientras Burnley superó 4-1 al Sheffield.

En la Liga de España, el Girona hizo gala de soberbias jugadas colectivas que terminaron en las redes para vencer sin dificultades 4-1 al Cádiz y dar un nuevo paso con miras a asegurar su lugar en la



próxima edición de la *Champions*.

Gracias a este resultado, el Girona se afianzó en la tercera posición con 68 puntos, dos por detrás del Barcelona, que hoy visita al líder Real Madrid en el clásico español.

En tanto, el Betis derrotó 2-1 al Valencia, el Celta de Vigo goleó 4-1 a Las Palmas y Osasuna cayó 2-1 ante Rayo Vallecano. En la Serie A de Italia, la defensa del título del Nápoles recibió otro duro golpe con la derrota 1-0 frente al Empoli, mientras Hellas Verona ganó 1-0 al Udinese.

### ADIÓS AL MUGROSITO



▲ Marcos Rivas, ex futbolista mexicano y leyenda del Atlante, falleció a los 76 años en Durango, informó el ex arquero Félix Fernández en redes sociales. El Mugrosito fue el único jugador que se desempeñó en las 11 posiciones en partidos oficiales entre 1968 y 1973 y jugó también con América, Leones Negros de la UdeG y los Esmeraldas del León, además de pertenecer a la selección nacional que participó en la Copa del Mundo de México 70. Foto @felixatlante12

# Cavaliers arrancan fuerte los *playoffs*; vencen 97-83 a Orlando

**AP Y AFP** CLEVELAND

Donovan Mitchell aportó 30 puntos, Jarrett Allen añadió 18 rebotes y los Cavaliers de Cleveland vencieron 97-83 al Magic de Orlando ayer en el juego uno de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Evan Mobley añadió 16 unidades por Cleveland, que fue golpeado en cinco juegos en la postemporada pasada por los Knicks de Nueva York.

La experiencia asustó a los *Cavs*, que llegaron a esta pos-



Josh Hart y Jalen Brunson guían triunfo de los Knicks sobre los Sixers temporada más confiados, con más profundidad y relativamente más saludables tras una campaña plagada de lesiones.

Mitchell ha sido frenado los últimos dos meses por un golpe en el hueso de la rodilla, pero el base estelar se movió bien y fue la amenaza ofensiva más viable de Cleveland por casi dos periodos completos.

Paolo Banchero de Orlando tuvo 24 unidades en su debut en postemporada, pero sumó nueve balones perdidos. El Magic atinó apenas 33 por ciento de sus tiros de campo, en parte por su mala ofensiva, pero también debido a la defensiva de Cleveland.

Por su parte, los Timberwolves de Minnesota, con una gran actuación de su joven estrella Anthony Edwards, derrotaron 120-95 a los Suns de Phoenix de Kevin Durant en el arranque de su serie.

Edwards firmó un recital de 33 puntos, nueve rebotes y seis asistencias para colocar a los Timberwolves por delante de los Suns en este duelo al mejor de siete partidos.

El joven de 22 años encarriló el triunfo de los locales en un explosivo tercer cuarto en el que anotó 18 puntos y se permitió celebrar canastas delante de Durant.

El veterano alero terminó con 31 unidades y mantuvo a Phoenix en el partido hasta el despegue de Minnesota después del descanso.

El resto del  $\dot{Big}$  3 de los Suns vivió una decepcionante noche en el Target Center. Devin Booker firmó 18 puntos con una estadística de 5-16 en tiros de campo y Bradley Beal se quedó en 15 tantos.

Los *Wolves*, tercer sembrado de la Conferencia Oeste, supieron desactivar las conexiones entre las estrellas de Phoenix con una asfixiante defensa liderada por el francés Rudy Gobert, quien logró 14 puntos y 16 rebotes, y el dominicano-estadunidense Karl-Anthony Towns, quien llegó a 19 y 7.

En otro duelo de la Conferencia Este, Josh Hart contribuyó con 22 unidades, mientras Jalen Brunson aportó la misma cantidad de puntos, y los Knicks de Nueva York superaron 111-104 a los 76ers de Philadelphia para adelantarse en su respectiva serie de postemporada.

Pese a los 29 puntos que consiguió su estrella Joel Embiid, y los 33 que sumó Tyrese Maxey, los *Sixers* no lograron tomar ventaja. En el último partido del día, los Nuggets de Denver doblegaron 114-103 a los Lakers de LeBron James.





### Osmar Olvera cierra con una plata su camino rumbo a los Olímpicos

DE LA REDACCIÓN

Con una medalla de plata cerró Osmar Olvera su etapa competitiva antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Logró el segundo puesto en la prueba de trampolín de tres metros individual en la final de la Copa del Mundo, donde obtuvo el mismo resultado en la modalidad sincronizada el día anterior.

Olvera, clavadista mexicano con más preseas mundiales (4), sumó 475.55 puntos en sus ejecuciones, incluyendo un salto de 3.9 grado de dificultad; el más alto de la competencia.

En Xian, China, sede de la competencia, el seleccionado de 19 años fue acompañado en el podio por Jack Laugher, de Gran Bretaña, quien obtuvo bronce (472.85) y el anfitrión Zongyuan Wang, quien se llevó el oro (525.00).

Osmar inició el año con un metal dorado en la prueba de trampolín de un metro obtenida en el Mundial de Qatar, donde también cosechó un tercer sitio en tres metros sincronizados; después logró plata y bronce en la Copa del Mundo de Canadá y un par de semanas después se colgó la argenta por parejas en Alemania.

A pesar de su edad, Olvera es una de las cartas fuertes de la delegación mexicana para la cita parisina. Aun así y pese a los resultados que lo colocan como uno de los atletas más exitosos de nuestro país, Osmar mantiene un perfil discreto.

Antes de su debut en la justa veraniega, Osmar se dedicará a pulir

▲ El capitalino es el clavadista tricolor con más preseas del orbe (4) y una de las mayores esperanzas para París. Foto José Antonio López

su lista de clavados junto con su entrenadora Ma Jin.

"El ya sabe lo que debe hacer, es muy maduro y sólo nos queda cuidar los detalles de sus clavados. Tengo mucha confianza y estoy segura que hará un buen papel en los Juegos", comentó la instructora.

La actividad de la delegación mexicana en China continuará hoy con Randal Willars en la prueba de plataforma individual.

### Gimnastas, a la final

En la segunda jornada de la Copa Mundial de Gimnasia Rítmica, que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, el representativo mexicano accedió a su segunda final del certamen al colocarse en el octavo puesto de la etapa de clasificación en la prueba 3 listones y 2 pelotas.

El equipo, conformado por cinco gimnastas, finalizó la rutina con 30.950 puntos, que lo ubicó como uno de los ocho países que competirán por las medallas.

En otros resultados, Isaac Núñez finalizó séptimo en la barra fija durante la Copa Mundial de Gimnasia Artística en Qatar.

En la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno, Tamara Vega se colocó en el sitio 18 (mil 308 puntos) en la final, mientras su compatriota Emiliano Hernández, ya clasificado para París 2024, obtuvo el séptimo lugar (mil 458).

**EL GARROCHISTA ROMPE SU RÉCORD MUNDIAL** 

# Vuelo histórico de Duplantis; llega el sueco a los 6.24m



AP, AFP Y REUTERS

XIAME

El sueco Armand Duplantis mejoró su propio récord mundial de salto con garrocha al llegar a los 6.24 metros durante la primera reunión de la temporada de la Liga Diamante en China.

Este hito no sólo consolidó su posición como uno de los atletas más destacados en su disciplina, sino que también marcó la pauta del certamen, en el cual brillaron otras figuras del atletismo internacional como la etíope Gudaf Tsegay en mil 500 metros, la keniana Beatrice Chepkoech en 3 mil con obstáculos y el portugués Pedro Pichardo en triple salto.

"Para que logre saltar un nuevo récord del mundo necesito que todo esté en orden, todo sumó y pude saltar alto", dijo el sueco.

Faltan tres meses para los Juegos Olímpicos de París y Duplantis ya vuela. Dominó la competencia desde el comienzo, asegurando la victoria sin enfrentar gran oposición. Desde su primer intento quedó claro que estaba en una liga propia,

alcanzando inicialmente una altura de 5.62 metros, marca que apenas cinco de los 10 competidores pudieron igualar. Este *performance* es parte de una temporada invicta en pista cubierta, lo que subraya la consistencia y dominio de Duplantis en la especialidad.

Con este último éxito mejoró su propia marca global por octava vez, superando por un centímetro el récord anterior que él mismo estableció.

El estadunidense Sam Kendricks fue segundo con un salto de 5.82 metros, seguido del chino Huang Bokai, quien hizo 5.72.

El dos veces monarca del orbe y oro olímpico firmó su primer registro mundial en Torun en 2020, donde superó los 6.16 del francés Renaud Lavillenie con un registro de 6.17. Desde entonces, en solamente cuatro años, rompió la plusmarca global de salto con garrocha en siete centímetros.

Hay que recordar que el también ucranio Serguéi Bubka, considerado el mejor garrochista de la historia hasta la llegada de Duplantis, comenzó su dominio mundial con 5.85 en 1984, y 10 años después ▲ El atleta sueco no tuvo rivales y desde el inicio dominó la prueba para mejorar por octava vez su marca global. En esta ocasión la superó por un centímetro. Foto Afp

llegó a los 6.14 en Sestriere (Italia). En los 200 metros femeninos, la australiana Torrie Lewis disfrutó de un sensacional debut contra rivales estadunidenses, entre las que se encontraba Sha'Carri Richardson, y se hizo con el oro con 22.96 segundos.

La campeona mundial dominicana Marileidy Paulino se impuso en los 400 metros con tiempo de 50.08 segundos, por delante de Natalia Kaczmarek (50.29) y Britton Wilson (51.26).

La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, monarca olímpica en los 100 metros vallas, dominó con 12.45 segundos.

En los 100 metros masculinos, el estadunidense Christian Coleman comenzó la defensa de su título de la Liga de Diamante con un sólido sprint de 10.13 segundos para doblegar a su compatriota Fred Kerley, queien llegó en 10.17.

### **LIBRIS**

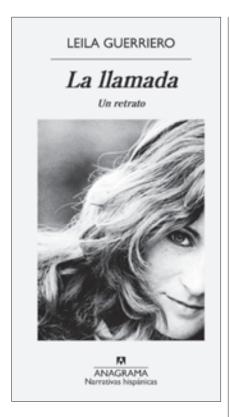

### La llamada: Un retrato

sugerencia de su amigo, Dani Yako, la escritora argentina Leila Guerriero (Argentina, 1967) decide entrevistar a Silvia Labayru, quien había sido denunciante en el primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos durante la dictadura militar en Argentina en 1976.

La llamada: Un retrato cuenta la historia de Labayru, quien fue secuestrada por su participación en el grupo Montoneros y permaneció año y medio en la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro clandestino más grande de detención.

A sus 64 años, ella vive en el exilio, repudiada por sus compañeros de militancia por sobrevivir.

A lo largo de estas páginas la protagonista rompe el silencio.

> Autor: Leila Guerriero Editorial: Anagrama

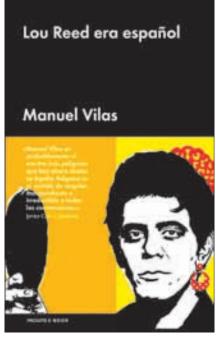

### Luo Reed era español

En 1975, un chico de 12 años que vive en un pueblo en Huesca, donde sólo existe una tienda de discos, es cautivado por la voz de un cantante estadunidense, quien se presentará en Madrid y Barcelona, por lo que emprende, primero, un viaje imaginario hacia esos lugares conocidos sólo en mapas.

Ese mismo año, pero en Nueva York, el ex integrante de Velvet Underground se pregunta dónde queda España y si la gente de ahí entiende las letras de sus canciones. Viaja en jet privado a ese país, regido por la dictadura de Francisco Franco, de quien el cantante no sabe nada, ni siquiera que vetó su tema Heroin.

Años más tarde, la travesía del adolescente se volvería real y se repetiría.

Lou Reed era español es la intersección de los alucinantes viajes de ambos protagonistas –el intérprete de *The* Kids y el autor de este libro- que desemboca en revelaciones luminosas y demenciales.

> **Autor: Manuel Vilas** Editorial: Malpaso

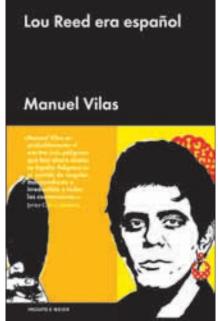



En 1975, en Nueva York, el ex integrante de Velvet Underground se pregunta dónde queda España y si la gente de ahí entiende las letras de sus canciones

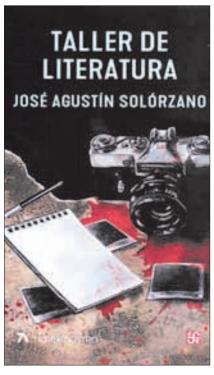

### Taller de Literatura

Esta novela, inscrita en el género negro, con tintes policiacos, es un libro de ficción que bien podría no serlo, dado su contexto de violencia a manos de la delincuencia organizada, además de tratar temas como la desaparición y el

Obra ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2022, también pone en evidencia las flaquezas del mundo literario y el periodismo. Escrita con lenguaje ameno, nada complicado, es una novela "directa, cruda, con la intención de dejar al descubierto muchos de los vicios y lo terrible que puede ser la realidad cultural y política del país", ha dicho su autor.

Explora, al ritmo de las historias de aventuras, la miseria moral del crimen y de la profesión literaria, por medio de sus protagonistas, el periodista gráfico Rodrigo Salamanca y el escritor Arturo

Autor: José Agustín Solórzano Editorial: Fondo de Cultura Económica

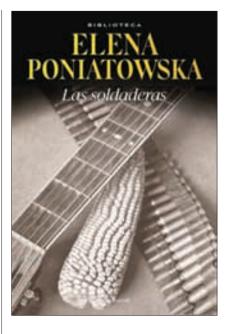

### Las soldaderas

"Sin las soldaderas no hay Revolución Mexicana: ellas la mantuvieron viva y fecunda, como a la tierra", escribe Elena Poniatowska en este libro que retrata las condiciones en las que enfermeras, cocineras y soldados rompieron todos los estereotipos para asumir el peso de la historia en sus

Entre otros relatos, Elena Poniatowska rescata lo dicho por Rafael M. Muñoz sobre las soldaderas asesinadas por Villa, y cita a Freidrich Katz, que al respecto menciona: "la masacre de las soldaderas y la violación de las mujeres de Namiquipa fueron las mayores atrocidades que cometió Villa".

El libro, que además cuenta con un basto acervo de fotos, enfatiza la importancia de artistas como Juan Soriano, Agustín Casasola, Jorge Guerra y Salvador Toscano, porque sin ellos y su testimonio, la historia sólo denigraría a las soldaderas, quienes componen las páginas mas gloriosas de nuestra historia.

> Autor: Elena Poniatowska Editorial: Seix Barral



Renato Cisneros busca reflexionar sobre los contrastes de la migración, ya sea privilegiada o precaria, describir esos momentos en los se decide dejar el país de origen

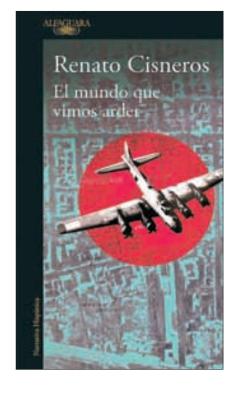

### El mundo que vimos arder

Matías Giurato Roeder es un hijo de padre italiano y madre alemana, fue criado en Trujillo, Perú. Al crecer toma un barco a Estados Unidos y conoce a una persona que lo orienta para unirse a la Fuerza Aérea. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, él enfrenta una encrucijada: le piden soltar bombas sobre la ciudad natal de su madre. Paralelamente, un periodista peruano que regresa a Madrid con la esperanza de rehacer su vida tras una ruptura amorosa.

Ambas historias buscan reflexionar sobre los contrastes de la migración, ya sea privilegiada o precaria, describir esos momentos en los se decide dejar el país de origen, en medio de la incertidumbre, la ilegalidad, ir sin cobijo, ni rumbo fijo, y después, percibir la incomodidad del desarraigo.

> **Autor: Renato Cisneros** Editorial: Alfaguara

# ECONOMÍA



**CRECE EL ÍMPETU POR LA PROPUESTA EN EL G-20** 

# Apoyan Stiglitz y otros economistas un impuesto a superricos del planeta

JIM CASON Y DAVID BROOKS

CORRESPONSALES WASHINGTON

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, junto con el ex ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo y varios expertos internacionales más endosaron las propuestas del gobierno de Brasil para un impuesto a los multimillonarios del planeta, pero en reuniones privadas en esta ciudad funcionarios brasileños advierten que está iniciativa requiere de apoyo de otros gobiernos.

"Lo que está haciendo Brasil es muy importante. En los últimos 40 años, la agenda neoliberal decía que no era razonable gravar a nadie y que si sólo se bajara la tasa de tributación el crecimiento económico desatado sería tan grande que beneficiaría a todos", comentó Stiglitz esta semana. "Eso no ocurrió. Es por ello que tenemos que gravar a los superricos".

El famoso economista estaba respondiendo a las declaraciones de Fernando Haddad, ministro de Finanzas de Brasil y de Bruno Le Maire, su contraparte de Francia, diciendo que la comunidad internacional tiene que hacer más para que las empresas e individuos más ricos del mundo paguen su cuota justa de impuestos, tema que surgió en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial aquí esta semana.

### Difícil cobrar a magnates

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, ya había mostrado su apoyo para incrementar impuestos a los ricos y las grandes empresas.

Respondiendo a una pregunta de *La Jornada* sobre un impuesto global a la riqueza, Rodrigo Valdés, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que más países han eliminado impuestos a los ricos que lo que los han puesto en marcha. "¿Por que será?", preguntó retóricamente.

"Porque la gente se mueve. No es tan fácil recaudarlo. Por ello, la próxima pregunta es si es posible lograr un impuestos global en todas las jurisdicciones para poder abordar todos los asuntos muy urgentes."

Valdés concluyó que "esa ruta, aunque prometedora, no tiene gran posibilidad, entonces mejor trabajemos sobre lo que sí se puede lograr". Sugirió impuestos sobre herencias y más a empresas.

Sin embargo, Brasil está proponiendo que el G-20 en su cumbre

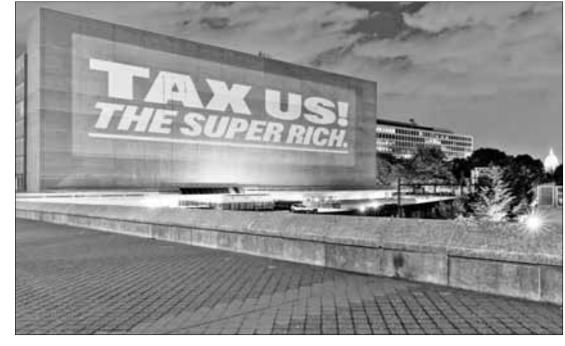

en julio de este año endose un acuerdo para gravar la riqueza de los más ricos del mundo, aseguró Haddad.

En comentarios en un foro organizado por la Comisión Independiente para la Reforma del Tributo Empresarial Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), Stiglitz afirmó que sencillamente no hay manera de que la comunidad internacional aborde la crisis de desigualdad, cambio climático y la crisis global de salud sin recaudar más ingresos.

"Necesitamos dinero. ¿Dónde esta el dinero? Una fracción cada vez más grande de ese dinero está en manos de los superricos.

"Lo que el presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva) está haciendo en el G-20 presentando el tema de la desigualdad es abordar el tema más fundamental que enfrenta nuestra sociedad global hoy día", subravó.

Gabriel Zucman, integrante de ICRICT, fue invitado por Lula para proponer en una reunión en Brasil que el G-20 endose un impuesto global sobre la riqueza de las aproximadamente 3 mil personas en el mundo que tienen por lo menos mil millones de dólares en riqueza.

"Estos multimillonarios tiene una tasa efectiva de tributación mucho más baja que todos los otros grupos socioeconómicos", explicó Zucman esta semana en un foro. "Aunque algunos multimillonarios ya pagan el equivalente de 2 por ciento de su riqueza cada año en impuestos, algunos pagan cero". Zucman añadió que para aquellos multimillonarios que ya pagan ese 2 por ciento, bajo esta propuesta

ya no tendrían que pagar más, pero insistió en que muchos de estos megarricos no pagan ni cerca de ese porcentaje. Estos tendrían que pagar más para llegar a ese 2 por ciento de su riqueza.

Zucman, quien ha sido comisionado por el G-20 para elaborar un plan más detallado sobre este impuesto para presentarlo en la reunión de este club de países este verano, dijo que su propuesta recaudaría 250 mil millones de dólares adicionales en ingresos cada año.

En el mismo foro, José Antonio Ocampo, el ex ministro de Finanzas de Colombia, dijo que su país tiene una larga tradición —con una historia desde los años 30 del siglo pasado— de gravar no sólo ingresos, sino también riqueza. Las reformas neoliberales de los 80 anularon esos impuestos y sólo es en años recientes que Colombia ha aplicado de nuevo un impuesto sobre riqueza como medida temporal, y Ocampo comentó que "espero que esas reformas que hicimos lo harán permanente".

Ocampo insistió que el impuesto global sobre los ricos no debería limitarse a sólo los 3 mil multimillonarios, sino para todo individuo rico. Estas propuestas enfrentan retos, entre los cuales, comentó, están los paraísos fiscales, como los de Panamá, donde los ricos pueden ocultar sus riquezas, así como también la competencia entre países que resulta de esfuerzos para atraer empresas a través de tasas fiscales más bajas.

En este contexto, las propuestas brasileñas de lograr un acuerdo sobre un impuesto a la riqueza entre países diferentes es clave ya que ▲ En Washington, Brasil y Francia propusieron un impuesto global para los más ricos. Foto Manuela Salgueiro Lourenço/Patriotic Millionaires

eso asegura que esos ingresos no se queden sólo en los países más ricos.

La delegación de Brasil en las reuniones del FMI y el Banco Mundial de la semana pasada ha estado cabildeando por ese impuesto a la riqueza como otra reforma estructural en el sistema financiero global. En los últimos años, señaló un funcionario brasileño, Barbados, Kenia y Francia están entre los países que se han sumado su apoyo a estas propuestas. Pero en conversaciones en privado, funcionarios brasileños indicaron que aún no hay suficiente apoyo para de otros países.

Interrogados sobre los contactos entre Brasil y México, un funcionario citó las conversaciones entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Lula. "Esperamos que habrá más apoyo", agregó.

Por su parte, el experto sobre impuestos Zucman comentó que lo que se necesita es un número significativo de países y no necesariamente un consenso, aun entre los del G-20 Recordó que 140 naciones apoyaron, en 2021, un impuesto mínimo de 15 por ciento a las empresas trasnacionales. Hoy, aunque Estados Unidos no ha aprobado este gravamen, ya hay 35 países que están aplicando el impuesto global mínimo. "No necesitamos a todos los países antes de avanzar", repitió al aseverar que el impuesto global sobre multimillonarios podría empezar así.

### Déficit de EU, con una de las curvas de deuda más pronunciadas del mundo: FMI

REUTERS

WASHINGTON

Estados Unidos necesita aumentar sus ingresos para reducir sus elevados déficits presupuestarios, a pesar de que éstos contribuyen a impulsar el crecimiento mundial, al estimular la demanda interna estadunidense, dijo este sábado Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Gopinath indicó que se prevé que los déficits de Estados Unidos –la mayor economía global– aumenten durante años con una de las curvas de deuda más pronunciadas del mundo.

"Los elevados niveles de déficit también favorecen el crecimiento y la demanda en Estados Unidos, lo que tiene efectos positivos en el resto del mundo. Pero junto con ese crecimiento, se están produciendo tasas de interés más altas y un dólar más fuerte, lo que está creando más complicaciones para el mundo", explicó Gopinath, en un foro fiscal en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que concluyeron este sábado en Washington.

El monitor fiscal del FMI prevé que el déficit de Estados Unidos para 2024 alcanzará 6.67 por ciento del producto interno bruto (PIB), subiendo a 7.06 por ciento en 2025, el doble de 2015 (3.5 por ciento).

Gopinath dijo que la revisión anual del "Artículo IV" del FMI de las políticas económicas de Estados Unidos en las próximas semanas volverá a recomendar que Washington aumente los ingresos fiscales y reforme sus costosos programas de Seguridad Social y Medicare para los estadunidenses mayores, eso incidirá en la reducción de los déficits.

### Todos los años ocurre una crisis por la deuda federal

En la revisión se repetirán en gran medida las recomendaciones del año pasado, cuando el Congreso de Estados Unidos se hallaba inmerso en un pulso sobre el aumento del techo de la deuda federal, que amenazaba con un posible impago que habría sacudido los mercados financieros mundiales.

Gopinath dijo que el FMI volvería a recomendar a Estados Unidos que encuentre una forma de aprobar la financiación del gobierno sin llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda

"Sin duda, es un riesgo al que nadie tiene qué enfrentarse", afirmó Gopinath. "Esto ocurre todos los años. Tiene que haber una manera de resolver esta política riesgosa", subravó

Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de una crisis generalizada de la deuda en los países en desarrollo, Gopinath expresó: "No vemos que vaya a producirse pronto una crisis sistémica de la deuda".



### Competitividad china y difamación de EU

**JEFFREY D. SACHS** ESPECIAL PARA LA JORNADA

a más reciente campaña de Estados Unidos contra China se basa en la acusación de que China tiene exceso de capacidad en una variedad de productos manufacturados y que, por lo tanto, debe restringir sus exportaciones. La verdad es más simple: China y otros países del este de Asia son productores a bajo costo de una variedad de artículos industriales de alta calidad que el mundo necesita: módulos solares, vehículos eléctricos, turbinas de viento, baterías eficientes, redes 5G y más. Puesto que Estados Unidos va a la zaga de China en esos sectores, disemina comentarios negativos sobre ésta, caracterizando su éxito como algún tipo de supuesta mala conducta.

El enfoque estadunidense hacia China se basa en una mezcla de arrogancia, bajeza e ingenuidad. La arrogancia proclamaa que Estados Unidos manda en el mundo, así que ¡cómo se atreve China a tener tal éxito económico! La bajeza consiste en que Estados Unidos se dedica abiertamente a bloquear el progreso chino. El progreso en este mundo es ya bastante difícil sin que Estados Unidos trabaje contra él en otros países. La ingenuidad radica en creer que el resto del mundo en realidad secundará la propaganda estadunidense.

La arrogancia fue hecha explícita en 2015 por el embajador Robert Blackwill y Ashley Tellis en una publicación en el Consejo de Relaciones Exteriores. En marzo de ese año, escribieron:

"Desde su fundación, Estados Unidos ha aplicado de manera consistente una gran estrategia enfocada en adquirir y mantener preeminencia sobre diversos rivales, primero en el continente norteamericano, luego en el hemisferio occidental, y finalmente en el

"Como el esfuerzo estadunidense por 'integrar' a China en el orden liberal internacional ha generado ahora nuevas amenazas a la primacía estadunidense en Asia –y podría conducir a la larga a un desafío al poder global estadunidense–, Washington necesita una nueva gran estrategia hacia China, que se centre en equilibrar el ascenso del poderío chino, en vez de continuar ayudando a su ascenso".

Lisa y llanamente, el objetivo de Estados Unidos es ser número uno. Su "gran estrategia" no es la paz, el desarrollo sostenible o el bienestar, sino la hegemonía. Washington ha elegido una gran estrategia que de manera automática lo coloca



contra otras potencias en una contienda de suma cero. Para los estrategas estadunidenses, la cooperación internacional es ingenua, puesto que el objetivo de su país es el dominio.

Es un objetivo vano y, en última instancia, condenado al fracaso. Después de todo, Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes, en tanto China tiene mil 400 millones, o sea unas cuatro veces más. ¿Cómo va a mantener el dominio si China es cuatro veces más populosa? La respuesta implícita de Washington es mantener a China en relativa pobreza, con un producto interno bruto no superior a la cuarta parte del nivel estadunidense. Pero tengan por seguro que China tampoco será hegemónica. Su participación en la producción mundial llegará a su máximo en alrededor de 20 por ciento, y el país enfrentará significativos desafíos de una población decreciente y cada vez más vieja durante el siglo XXI.

La parte de bajeza de la estrategia estadunidense deriva de su equivocado intento de tener la hegemonía global. Su objetivo es detener, si no descarrilar, el éxito económico chino. Blackwill y Tellis hicieron explícito el plan de juego en su artículo de 2015. Entre las tácticas figuran: tratar de cortar a China de los acuerdos comerciales; tratar de excluirla de bienes de alta tecnología, como los semiconductores avanzados; rodearla militarmente en los confines de Asia, y forjar nuevas alianzas militares en el continente asiático.

El ex presidente Barack Obama puso en marcha el proceso al tratar de negociar la Alianza Transpacífico, basada en la idea absurda de crear un acuerdo comercial Estados Unidos-Asia que excluyera a China, pese a que ésta es la mayor socia comercial de la mayoría de los otros países asiáticos. Era una idea ridícula y por fortuna fracasó.

Trump fue más directo. Golpeó a China en la cabeza con un alud de aumentos de tarifas que violaban de manera descarada las reglas de la Organización Mundial de Co-



mercio. Para sostener ese proteccionismo, Estados Unidos sencillamente se retiró de los mecanismos de coerción de la OMC, al grado de paralizar los procedimientos de apelación

Cuando Joe Biden llegó al poder, no sólo mantuvo las tarifas de Trump, sino que las duplicó, introduciendo nuevas capas de proteccionismo en la legislación de su país (por ejemplo, en la Ley de Reducción de la Inflación) y nuevas capas de prohibiciones a la exportación de tecnología, de manera notable en semiconductores avanzados, pero también en otros productos. Tanto Trump como Biden se lanzaron contra Huawei, la muy innovadora y extremadamente eficiente productora privada de avanzadas tecnologías digitales, entre ellas la red 5G y varias plataformas digitales industriales de vanguardia.

El "éxito" estadunidense ha sido cerrar en parte su mercado a productos chinos altamente competitivos, de bajo costo y alta calidad. Las exportaciones chinas a los mercados estadunidenses no sólo dejaron de crecer, sino que en realidad decayeron. Medidas como proporción del PIB estadunidense, las importaciones de China cayeron de 2.6 del PIB en 2018 a 1.6 en 2023. Sin embargo, esto ha elevado los precios para los consumidores y compañías estadunidenses y no ha traído ninguna alegría a los trabajadores del país. La fuerza de trabajo de Estados Unidos, de

unos 13 millones de personas, es apenas un poco mayor que en 2017 y se mantiene muy por debajo de lo que era antes de la gran recesión de 2008.

También nos enteramos de algo bastante asombroso -pero en realidad apenas previsibleen fechas recientes, cuando Reuters reveló que Trump había encargado a la CIA diseminar chismes maliciosos sobre China en las redes sociales, incluyendo difamar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuando no puedes ganar honestamente, hazlo deshonestamente: el estilo estadunidense,

Así pues, Estados Unidos ha cerrado en parte sus mercados a los productos de China y quiere que Europa haga lo mismo. Puesto que la capacidad productiva del país asiático sigue creciendo, existe de hecho un "exceso de capacidad" en China creado artificialmente, porque Washington ha bloqueado sus exportaciones a Estados Unidos. Ahora, advierte a China que se abstenga de vender sus bienes a otros mercados también.

He aquí un enfoque mucho mejor y más honesto. Primero, Washington debe reconocer que quedó muy a la zaga de China (incluido Taiwán), Corea y Japón en muchas áreas de fabricación avanzada, no por perversidad de esos países asiáticos, sino porque Estados Unidos erró el camino cuando se trató de impulsar tecnologías verdes y de 5G. En tanto Estados Unidos se ha aferrado

▲ Autos eléctricos BYD a la espera de ser embarcados en el puerto de Yantai. Abajo, línea de montaje en una fábrica de motores en Qingzhou.

a continuar expandiendo la producción de combustibles fósiles, verdadero callejón sin salida en un mundo que necesita descarbonizarse para mediados de este siglo, China se ha estado preparando para la energía de cero carbono. Por lo tanto, China encabeza al mundo en tecnología solar, eólica, nuclear de cuarta generación, de vehículos eléctricos y muchas otras.

En segundo lugar, China no tiene un "exceso de capacidad" productiva, porque produce lo que en realidad el mundo necesita con urgencia para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico. El aparente exceso es resultado no sólo del proteccionismo de Washington, sino también del ineficiente financiamiento para el desarrollo sustentable de las economías emergentes. El mundo no necesita menos producción china: necesita más financiamiento para acelerar la transición energética y poner fin a la pobreza.

En tercer lugar, Estados Unidos debe cooperar con China, no combatirla, cuando se trata de desarrollo global sustentable. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, es una política sumamente innovadora e importante para promover el desarrollo sustentable en las economías emergentes. Más que difamarla, como hizo la CIA en su propaganda, Washington debe asociarse con China, Corea, Japón y otros en una política de cooperación para promover más inversiones en tecnologías verdes y digitales en las economías emergentes del planeta. Ésa es la política de ganar-ganar que debe remplazar las maquinaciones destructivas -y autodestructivas– de Estados Unidos para obtener hegemonía.

Traducción: Jorge Anaya



LA PLANTA DE VW EN TENNESSEE SE UNE A UNITED AUTO WORKERS

### Triunfo histórico de sindicato automotor, logra afiliar a miles de trabajadores en EU

JIM CASON Y DAVID BROOKS

CORRESPONSALES WASHINGTON Y NUEVA YORK

Trabajadores en una planta de Volkswagen en Chattanooga, Tennessee, votaron abrumadoramente en favor de agremiarse con el sindicato automotor nacional UAW, un triunfo sin precedente en el sur de Estados Unidos, el cual ha sido terreno político hostil para el sindicalismo.

El presidente del UAW, Shawn Fain, hablando con los trabajadores poco después de la votación recordó que muchos de los expertos y analistas habían advertido que el sindicato no podría ganar en el sur de Estados Unidos, donde el mismo gremio había sufrido multiples derrotas en el pasado. "Ustedes movieron la montaña. Nos mantuvimos unidos en solidaridad y nos levantamos a favor de la justicia. Esta noche celebramos este

Miles de personas protestaron

momento histórico para nuestra nación y para nuestro sindicato. Sigamos adelante para ganar más por la clase trabajadora de esta

Volkswagen, en un boletín de prensa después del voto, informó que 2 mil 628 de sus trabajadores votaron a favor de sindicalizarse, con 985 votando en contra. La planta en Tennessee era la única no sindicalizada de Volkswagen en el mundo, hasta ahora.

El sindicato no perdió tiempo sólo en festejar su triunfo al declarar que había mucho más que hacer. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, se había opuesto públicamente a la sindicalización y junto con otros cinco gobernadores de estados sureños -quienes han invitado a la inversión privada tanto nacional como extranjera al ofrecer un "clima de negocios atractivo" que incluye la mínima presencia de sindicatos– se habían

proclamado en oposición a este y cualquier otro esfuerzo prosindical en la región. Más aún, el próximo paso para estos trabajadores es negociar un primer contrato colectivo. "La lucha real es la lucha por nuestro contrato", afirmó Fain a los trabajadores.

El triunfo en Chattanooga esta semana es sólo un primer paso en el esfuerzo del UAW de organizar otras plantas industriales automotrices en el sur del país. A mediados de mayo, trabajadores en una planta de Mercedes-Benz en Vance, Alabama, votarán sobre si desean agremiarse con el UAW. Ahí, como antes en la planta en Tenesí, el sindicato había sufrido una derrota hace unos años.

Estos nuevos esfuerzos de sindicalización ahora son parte de lo que algunos expertos llaman una resurección del movimiento sindical estadunidense, y Fain ha sido clave en esto desde que llegó

como nuevo líder del UAW el año pasado, sustituyendo a una cúpula corrupta que sólo estaba administrando un sindicato cada vez más reducido, Fain ahora se ha vuelto entre las figuras más reconocidas en Estados Unidos, famoso por atreverse a impulsar una estrategia ofensiva, organizando huelgas y ganando. El año pasado, encabezó un paro contra las tres empresas automotrices más grandes del país -Ford, General Motors y Stellantis- y triunfando con contratos con incrementos en salarios v beneficios.

Organizar a trabajadores en las plantas de Toyota, Honda, Nissan, Hyundai y Tesla en el sur, donde los trabajadores ganan mucho menos en salarios y beneficios que sus contrapartes en las tres empresas principales, es clave para la nueva estrategia del UAW, y con ello, el futuro inmediato del movimiento laboral estadunidense.

PROTESTAN EN LAS ISLAS CANARIAS POR EL TURISMO MASIVO

ayer en Tenerife para pedir a la isla española que limite temporalmente la llegada de turistas, con el fin de frenar el auge de los alquileres vacacionales de corta duración y la construcción de hoteles, que están disparando el costo de la vivienda para los habitantes. Los manifestantes afirmaron que deben introducirse cambios en la industria turística, que representa 35 por ciento de la economía del archipiélago canario. "No es un mensaje contra el turista, sino contra un modelo que no beneficia a esta tierra y que hay que cambiar", dijo uno de los manifestantes. El archipiélago, de 2.2 millones de habitantes, recibió la visita de casi 14 millones de turistas extranjeros el año pasado, 13 por ciento más que en 2022, según datos oficiales. Foto Afp, con información de Reuters



### Para tomar en cuenta

En la semana que inicia se darán a conocer diversos reportes económicos, como inflación, tasa de desempleo y resultados de empresas constructoras, entre otros.

Lunes 22

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (Igae) de febrero. También divulgará datos de empresas constructoras y de la industria minerometalúrgica de febrero.

El banco Citibanamex publicará su encuesta quincenal de expectativas económicas.

Miércoles 24

El Inegi dará a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de abril. Especialistas de Citibanamex prevén inflación nula en la primera mitad del mes, lo que ubicaría al índice en un nivel de 4.5 por ciento anual.

Viernes 26

El Inegi publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente a marzo. Analistas de Citibanamex pronostican que la tasa de desempleo se ubique en 2.74 por ciento, con cifras desestacionalizadas (2.35 por ciento con cifras originales).

El Inegi también dará a conocer la balanza comercial de mercancías

El Banco de México publicará información oportuna de comercio exterior.

### **Estados Unidos**

Martes 23

Se difundirá índices PMI de la industria manufactura, de servicios y compuesto, así como venta de casas nuevas.

Jueves 25

Se dará a conocer el crecimiento del producto interno bruto del primer trimestre del año y balanza comercial de marzo.

Se reportará el índice de consumo personal (PCE) de marzo, el más seguido por la Reserva Federal para vigilar la inflación.

Fuentes: Inegi, BdeM y Monex

### Listo México para la evolución de los pagos digitales: Visa

J. GUTIÉRREZ. R. GONZÁLEZ **AMADOR Y D. VILLANUEVA** 

ACAPULCO, GUERRERO

Si bien, el uso de dinero en efectivo predomina entre los mexicanos, la adopción de las nuevas tecnologías cada vez tiene más impacto, y su uso en los siguientes meses será elemental para por fin avanzar a una nueva etapa en materia de dinero electrónico, afirmó Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México.

En entrevista, la directora de una

de las procesadoras de pagos más grandes que operan del país afirmó que el sistema de pagos digitales que hoy operan es como un edificio. pues se han construido ya todos los cimientos y las estructuras, y sólo falta que las personas lo habiten.

"Hay una gran tendencia para continuar de forma más acelerada con la transición y convertirnos en mundo (de pagos) más digital, hemos venido construyendo la infraestructura.

"Es como un edificio, cuando construyes los cimientos pero eso es algo que no se ve, la parte de arriba va muy rápido, pero no de todos en tendencia de pagos que va muy rápido."

Refirió que este año estará enmarcado por la mayor adopción de la tecnología de pagos sin contacto "porque hay muchas aplicaciones y credenciales y en la parte de terminales prácticamente todas las transacciones ya están autorizadas".

Los esfuerzos por digitalizar la economía mexicana, planteó Rodríguez, también se hacen en un momento en el que cada vez más personas hacen uso de todos los medios de pago sin contacto o virtuales, por lo cual resulta elemental

lados, pero es una infraestructura incrementar su participación en cualquier tipo de comercio.

"Claro, el dinero en efectivo es resiliente, pero tenemos una muy buena noticia porque la velocidad de crecimiento de los pagos digitales es mayor al uso del efectivo y eso es una aceleración más rápida.

En este sentido, Ramírez expresó que previo a la pandemia los pagos digitales representaban 19 por ciento de todos los que se hacían en el país, pero al cierre de 2023, la proporción pasó a 26 por ciento.

"Claro que tenemos una aceleración importante en la penetración de los pagos digitales, no es una

mentira, el dinero en efectivo es más de 60 por ciento de los pagos, pero crece a un menor ritmo; tenemos nuevas tecnologías que nos ayudan a recibir cualquier tipo de pago digital".

Hoy en día se trabaja para que las pequeñas y medianas empresas puedan aceptar cualquier pago en una terminal punto de venta por medio de un teléfono celular.

Por último, Luz Adriana Ramírez apuntó que este tipo de pagos son seguros para las personas, "no deben de tener miedo a que cualquier persona pueda robar sus credenciales v tomar su dinero".



**VAN 13 MILLONES DE CIUDADANOS A LAS URNAS** 

# Ecuador realiza hoy una consulta para apoyar o no a su presidente

Entre 11 preguntas, el electorado decidirá sobre polémicos cambios constitucionales respecto a la inversión extranjera y leyes laborales

ORLANDO PÉREZ

ESPECIAL PARA *LA JORNADA* 

Todo está listo para que alrededor de 13 millones de ecuatorianos apoyen o rechacen las 11 propuestas del presidente Daniel Noboa, en un momento de crisis energética, repunte de la violencia criminal y el incremento de los precios en todos los productos y servicios, pero también de una caída de la popularidad del mandatario andino.

De todas maneras, quedan dudas: la energía eléctrica no está garantizada, pues el propio gobierno declaró un nuevo estado de excepción a 24 horas de los comicios (de 60 días por "grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional") y los cortes a la electricidad hasta antier fueron de más de 12 horas en algunas poblaciones. El Consejo Nacional Electoral anticipó que garantizarían el fluido eléctrico en las juntas receptoras del voto. Y con eso, no es segura una participación masiva a pesar de que en Ecuador el voto es obligatorio so pena de multa equivalente a 46 dólares. Además, en redes sociales y mensajería personalizada los grupos oficialistas acentuaron su campaña, a pesar de la veda electoral. De todas las cuentas institucionales del gobierno, como de aliados y simpatizantes, crecieron los mensajes para votar por el "sí" y "en contra del *narcoterrorismo*".

### Seguridad y extradición, el "gancho" político

Para Noboa, el objetivo supremo de la consulta es conseguir el aval ciudadano para que se constitucionalice la acción militar en labores de seguridad pública, sin recurrir a los estados de excepción, que han sido la tónica de los tres últimos años. La propuesta, de aprobarse, permitiría al ejército actuar como policías por un periodo de 180 días (más 30 días prorrogables, según lo decida la presidencia).

Para los opositores, es una medida innecesaria, pues los militares ya actúan en ese sentido y para constitucionalizar lo puede hacer la Asamblea Nacional. Por cierto, el trámite de un cambio en este tipo ya está en proceso legislativo.

Otra pregunta tiene que ver con la extradición de ecuatorianos con sanciones penales que residan en otros países, tema que ya fue consultado por el ex mandatario Guillermo Lasso, en febrero de 2023 y tuvo un rechazo de más de 50 por ciento de los votos.

Desde los sectores sociales consideran que esta "militarización" es para combatir la protesta popular, como ya ha ocurrido en semanas recientes, en las poblaciones con zonas mineras en disputa.

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, manifestó que esa militarización "puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles".

Por lo anterior, la mayor crítica apunta a que Noboa, cuyo gobierno, por ser producto de unas elecciones anticipadas, culmina en mayo de 2025, usa la inseguridad pública para insertar otras preguntas que son el meollo de su proyecto político de cara a una relección, ya

que en fechas recientes confirmó su intención de volverse a postular en febrero, cuando comienza el próximo proceso electoral. Incluso, los sondeos de opinión indican que en las preguntas sobre seguridad habría apoyo suficiente para el primer mandatario, pero las otras están en duda.

### Trabajo por horas y arbitraje internacional

Uno de los anhelos más codiciados por los sectores empresariales y oligárquicos de Ecuador ha sido reformar el Código de Trabajo para legalizar el contrato laboral a plazo fijo y por horas, que actualmente la Constitución prohíbe. La propuesta oficial es que sólo se "podría aplicar cuando se celebre por primera vez el contrato entre empleador y trabajador".

De hecho, los voceros de los gremios empresariales insisten en que con esto se mejorará la oferta de empleo y, supuestamente, se podría ingresar a la economía formal a más de 70 por ciento de la mano de obra de la población económicamente

activa. Criterio que ha sido refrendado por el propio Noboa ahora, aunque en su campaña electoral se negó porque para él representaba una "regresión de derechos".

En el tema laboral, pues, hay un rechazo popular que podría echar al traste los anhelos del Ejecutivo, y, como expuso Rafael Correa al autor de esta nota: "Ya vivimos esta forma de precarización laboral antes de 2007 y, de aplicarse, traería más pobreza y contracción de la economía". A este señalamiento se unen las principales centrales sindicales, la Conaie y analistas económicos y políticos que ven en la consulta el propósito de cambiar un sistema laboral para bajar los costos de mano de obra y, sobre todo, despedir a decenas de miles de trabajadores que hoy cuentan con garantías sociales históricas.

Y también rechazan la pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?".

Para el gobierno, con esta medida se protegerían a los inversionistas mediante instrumentos internacionales y la previsión de mecanismos para la resolución de eventuales conflictos. Y de paso acotan que la presencia del capital extranjero aumentaría considerablemente.

Desde el otro lado, se critica porque la experiencia de Ecuador y otros países es que las trasnacionales y empresas de ecuatorianos con sede en el exterior iniciarán juicios con costos por encima de 10 mil millones de dólares, en el primer año de aplicación de la medida, como explicó Diego Borja, ex presidente del Banco Central.

### Mil 500 muertos ha dejado la violencia armada de pandillas en Haití en 3 meses

La ONU presenta cifras en informe de la crisis social de la isla

PRENSA LATINA Y EUROPA PRESS

PUERTO PRÍNCIPE

Más de 2 mil 500 personas murieron o sufrieron heridas graves en Haití por incidentes violentos vinculados a pandillas armadas durante el primer trimestre de 2024, dio a conocer un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que destaca la peor espiral de violencia en la isla caribeña en dos años.

El dato de víctimas es 53 por ciento superior al del trimestre previo y evidencia la crisis de seguridad en la que vive sumido el país caribeño, que trata de resolver también el vacío de instituciones políticas y hacer frente a graves carencias humanitarias.

De acuerdo con la ONU, más de mil 500 personas murieron este año por los ataques de los pandilleros armados, pero la Oficina Integrada en Haití (Binuh, por sus siglas en francés) confirmó 2 mil 505 víctimas –3 por ciento de ellas menores de edad– en sólo tres meses si se tiene en cuenta tanto a fallecidos como a heridos graves.

Además, al menos 438 personas fueron secuestradas entre principios de enero y finales de marzo con el objetivo de solicitar un rescate económico.

Puerto Príncipe y su región metropolitana son el epicentro de la violencia, ya que en esta zona se concentran ocho de cada 10 de los

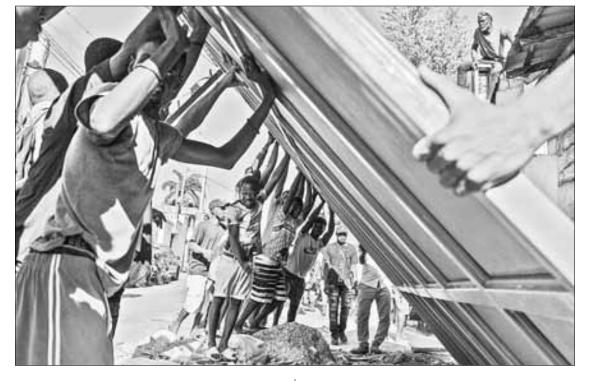

▲ Vecinos trabajan para instalar una barricada contra las pandillas en el barrio de Petionville de

Puerto Príncipe. Más de 360 mil personas han sido desplazadas de manera forzada. Foto Ap

delitos con agravio. El organismo global alerta de enfrentamientos "extremadamente violentos" entre pandillas antagónicas, que buscan expandirse territorialmente.

La violencia es, además, el principal factor de desplazamiento forzado en Haití, donde más de 360 mil personas hay huido de su hogar.

En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, sólo en marzo más de 53 mil individuos dejaron Puerto Príncipe debido al repunte de los ataques.

En el informe de Binuh, en lo que va de este año 22 edificios policiales fueron saqueados, incendiados o destruidos. El Sindicato Nacional de la Policía de Haití informó que 327 agentes del orden fueron asesinados y mil 800 huyeron del país durante 2023, otro factor que hoy imposibilita combatir la creciente hostilidad de pandillas criminales y de grupos autodenominados "justicieros" ciudadanos.

### NOMBRA NUEVO CANDIDATO LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

Edmundo González, de la coalición venezolana de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), es el nuevo candidato de la oposición mayoritaria a la presidencia, para los comicios del 28 de julio. La candidatura de González, político y diplomático de 76 años, fue decidida por unanimidad por la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tras largas negociaciones. Su nombre fue inscrito primero como "provisional" tras el veto a la candidatura de Corina Yoris, primera opción de la líder de la oposición Maria Corina Machado, que tampoco puede competir por una inhabilitación jurídica. "Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todos los partidos políticos", dijo Machado en redes sociales. Foto de la red social X, con

información de agencias



### **AGRESIONES FRECUENTES EN ZONA COCALERA**

# Retienen campesinos a 34 soldados durante 36 horas en Colombia

Flaquea la estrategia de paz del gobierno: analistas // Convocan a marchas contra el presidente Gustavo Petro

**JORGE ENRIQUE BOTERO** 

CORRESPONSAL BOGOTÁ

Más de 36 horas permanecieron en manos de un grupo de campesinos del sur del país 34 militares que realizaban un allanamiento en zona rural del municipio de Vistahermosa, informó ayer el ejército colombiano

"Un pelotón conformado por tres suboficiales y 31 soldados fue retenido ilegalmente por comunidades locales", informó en un comunicado la entidad castrense, precisando que el hecho se produjo luego de "recabar material probatorio y de evacuar por vía aérea a seis funcionarios de la fiscalía con los elementos incautados"

Según informes de medios locales, los militares fueron rodeados por unos 60 labriegos y luego conducidos a un lugar apartado, desde el cual fueron liberados luego de que una comisión gubernamental atendió los reclamos de la comunidad de la zona, tradicionalmente dedicada al cultivo de la hoja de

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, acusó a "estructuras guerrilleras" que operan en el área de "instrumentalizar (sic) a la población civil para que enfrenten a la fuerza pública", y convocó a un consejo de seguridad con presencia del alcalde local, organismos internacionales y fuerzas militares para atender el tema.

El ejército, por su parte, anunció que denunciará los hechos ante el mecanismo de vigilancia y verificación de la mesa de diálogos instalada en noviembre de 2023 entre el gobierno nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con las fuerzas militares, este episodio es violatorio del alto el fuego bilateral pactado entre las partes hace seis meses.

Las retenciones de integrantes de la fuerza pública –que oficialmente son tipificadas como "asonadas" y mediáticamente se denominan "secuestros"- son un hecho frecuente en las diversas regiones cocaleras del país, donde las comunidades siguen a la espera de programas integrales del gobierno para sustituir los cultivos de uso ilícito.



Frente guerrillero anuncia que tiene cautivos a dos empleados de la fiscalía

En tanto, el frente Dagoberto Ramos, también de las disidencias de las FARC, reconoció ayer que tiene en su poder a dos agentes del cuerpo de investigaciones de la fiscalía que viajaban por una carretera del sureño departamento del Cauca.

### Exigen intermediación internacional

La Fiscalía General de la Nación (procuraduría) demandó que se respete la vida de sus funcionarios y exigió su inmediata liberación, que -expuso la guerrilla- sólo se producirá tras la mediación de organismos internacionales

Los dos episodios tienen lugar en medio de la expectativa generada por un pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que antier condicionó la continuidad de las negociaciones de paz, que actualmente sostiene con el gobierno, a que cesen los acercamientos oficiales con una fracción de esta guerrilla en el sureño departamento de Nariño, hecho calificado por la comandancia central del ELN como un "acto de perfidia".

Analistas locales coinciden en que la estrategia gubernamental de "paz total" está atravesando por uno de sus momentos más difíciles, lo cual -opinan- será aprovechado por las fuerzas de oposición que este domingo han convocado a marchas contra el gobierno en al menos 20 ciudades del país.

# Exigirán indígenas en la COP3 participar en las políticas ambientales

**ALDO ANFOSSI** 

CORRESPONSAL SANTIAGO

Dirigentes indígenas participarán esta semana en la tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, el pacto sobre protección ambiental suscrito por 24 países latinoamericanos en 2018, con la misión de lograr que los pueblos originarios desempeñen un protagonismo real en alcanzar los objetivos de aquel.

"Para los pueblos originarios es trascendental que el Acuerdo de Escazú tenga un espíritu que verdaderamente los tome en cuenta, porque somos los principales guardianes, protectores y conservadores de los bosques, ríos y de los medios de vida que hay en ellos; pero somos criminalizados, asesinados y despojados constantemente", dice la dirigente guatemalteca Elsa Dina Juc Suc, alcaldesa del municipio de Santa Lucía Utatlán.

Entre las metas mencionan: disponer de una asamblea Indígena integrado a la COP, con apoyo técnico y financiero; contar con una relatoría que centralice las necesidades de defensores y defensoras bajo amenaza; definir un protocolo de participación y comunicación presencial con las organizaciones indígenas, no sólo espacios virtuales; habitualidad de un foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

### Amenazas de muerte

Decenas de ambientalistas están bajo amenaza a sus vidas. En Perú, desde 2018 fueron asesinados al menos 28, la mitad de ellos indígenas, crímenes aún impunes, según la ONG peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), situación que se repite en

Acerca de Guatemala, Dina Juc Suc describe que "hemos tenido un sistema opresor, criminalizador, no sólo por la defensa de nuestras tierras, sino porque te ven como enemigo del desarrollo

económico, con lo cual justifican los despojos y desalojo de las comunidades"

Pero "no estamos en contra del desarrollo, sino del modelo excluyente que beneficia sólo a un grupo, no toma en cuenta a los pueblos originarios ni respeta nuestra forma de vivir. Desde nuestra concepción, el desarrollo no debe ser extractivismo y destrucción, sino basado en un modelo económico amigable, nosotros tenemos economías comunitarias que demuestran un desarrollo sostenible".

Dice que con el reciente gobierno del presidente Bernardo Arévalo Diaz "es la primera vez que hay diálogo y recepción", pero está pendiente "mejorar la estrategia de cómo lograr que sea permanente" y que incorpore a una gran cantidad de pueblos.

Jammer Manivari Curitima, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, acusa que "los gobiernos desconocen la realidad de los pueblos originarios, pero toman decisiones por ellos", algo que se repite en el espacio académico.

"A falta de conocer realidades y riquezas culturales, hay una gobernanza desarticulada, hablamos de procesos de desarrollo cuando se desconoce una diversidad cultural que es parte de nuestra formación y educación", por lo cual "demandamos una participación democrática y honesta que se debe reconocer en la COP, tenemos propuestas para garantizar nuestra participación efectiva; no pueden seguir tomando decisiones sin las voces de los pueblos'

Cussi Alegría Almeida, experto de DAR, refiere: "queremos que el Acuerdo de Escazú proteja a los pueblos indígenas que están enfrentando amenazas de las actividades extractivas y que no han sido consultados sobre sus necesi-

dades y demandas.
"Es una constante lucha por la supervivencia en toda Mesoamérica", dijo. La COP3 se efectuará en la sede de la Cepal en la capital chilena.

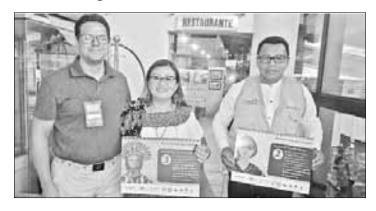

▲ De izquierda a derecha, Cussi Alegría, experto de Derecho Ambiente y Recursos Naturales; Elsa Dina Juc Suc, alcaldesa guatemalteca de Santa Lucía Utatlán, y Jammer Manivari Curitima, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica de Perú. Foto Aldo Anfossi



### Continúan en Gaza los asesinatos de familias a manos del ejército israelí

Aumentan los ataques sexuales en el contexto de la guerra, afirma la ONU

AP, AFP Y SPUTNIK

RAFAF

Continúan los bombardeos de Tel Aviv sobre la franja de Gaza y los operativos del ejército israelí en Cisjordania reocupada, con mortales resultados entre la población civil en ambos casos; el saldo de muertos supera las 34 mil personas, desde el inicio de la guerra.

"Este es un mundo desprovisto de todo valor humano y moral", manifestó Ahmed Barhoum, a la agencia informativa Ap, entre lágrimas mientras mecía el cuerpo de su hija Alaa de cinco años. Barhoum indicó que "los únicos mártires fueron mujeres y niños", luego de perder a su esposa, Rawan Radwan.

En esta tragedia, entre sollozos y abrazados a los cuerpos amortajados de los niños en el hospital El Najar, se encontraba una abuela que le decía al cuerpo de su nieto: "Hamza, mi amado. Qué bonito se te ve el cabello".

La ofensiva aérea israelí impactó una vivienda en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza, y mató a por lo menos nueve personas, incluidos seis niños, indicaron autoridades hospitalarias ayer. Mientras una familia de tres, una mujer embarazada, su esposo e hijo, fueron asesinados en el campo de refugiados de Shaboura.

En tanto, la Media Luna Roja palestina informó que 14 personas murieron en una incursión israelí iniciada el pasado jueves por la noche en el campo de desplazados de Nur Shams, en el norte de Cisjordania reocupada.

Según el ejército, fueron 10 los muertos y ocho los detenidos en una incursión "antiterrorista" que duró 48 horas en Nur Shams.

Un reciente informe de la Orga-



nización de Naciones Unidas (ONU) da cuenta del aumento de "agresiones sexuales" cometidas por fuerzas israelíes en Cisjordania y contra rehenes israelíes en Gaza.

"En 2023, de hecho, la aparición de nuevos conflictos y la escalada de conflictos existentes, expusieron a la población civil a mayores niveles de violencia sexual relacionada con los conflictos", estimó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su informe anual del tema.

Por ejemplo, en Cisjordania reocupada, "informaciones verificadas reportan arrestos y detención de mujeres y de hombres palestinos por parte de fuerzas de seguridad israelíes tras los ataques del 7 de octubre, que a menudo fueron acompañadas de palizas, malos tratos y humillaciones, incluidas agresiones sexuales, como patadas en los genitales y amenazas de violación", indicó el informe.

Sobre los rehenes israelíes tomados por Hamas, y llevados a Gaza, existen "informaciones claras y convincentes" de que hubo, en especial, violaciones y torturas sexuales contra mujeres y menores en su cautiverio.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunció ayer que "reconsiderará" sus relaciones con Washington luego del veto al ingreso de Palestina como miembro pleno de la ONU.

El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, se reunió con el presidente tur▲ El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (derecha) se reunió ayer en Estambul con el líder del movimiento islamita palestino Hamas, Ismail Haniye (izquierda), con el propósito de analizar las negociaciones con Israel para un alto el fuego en Gaza. Foto vía Europa Press

co, Tayyip Erdogan, quien destacó la importancia de la "unidad de los palestinos" en el actual proceso y crisis.

El encuentro fue criticado por Israel, cuyo canciller, Israel Katz, calificó al mandatario turco como "una vergüenza", en una publicación en su cuenta de X.

### Irán: ataque con drones a su territorio, un "juego de niños"

EUROPA PRESS Y AFP

TEHERÁN

El gobierno de Irán calificó ayer de "juego de niños" el ataque del jueves por la noche en Isfahan, mientras fuentes oficiales occidentales aseguraron que en la arremetida se usaron drones e incluso un misil indetectable al radar, disparado desde un avión fuera del espacio aéreo israelí, informó *The New York Times*.

El canciller iraní, Hosein Amirabdolahian, restó importancia a la operación israelí lanzada contra la ciudad de Isfahan: "ni siquiera podría llamarse ataque", "se trató del vuelo de dos o tres cuadricópteros, del nivel de los juguetes que nuestros hijos usan en Irán", declaró sobre a la cadena NBC.

Amirabdolahian aseguró que la agresión no causó ni daños materiales ni víctimas. Reiteró que la mayor parte de la actividad durante esa madrugada en Isfahan estuvo relacionada, principalmente, con la activación del sistema de defensa aérea de la tercera ciudad en importancia del país, a 406 kilómetros de Teherán, y que alberga la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, así como una base militar.

En cambio, fuentes oficiales

occidentales dijeron al diario *The New York Times* que el ataque israelí tuvo más envergadura de la que reconocieron las autoridades iraníes y que comprendió, además del uso de los drones, el lanzamiento de un misil indetectable al radar que habría sido disparado desde un avión situado fuera del espacio aéreo de Israel y que en ningún momento atravesó territorio jordano.

### Amenaza demuestra la capacidad real: analistas

Se desconoce en qué lugar hizo impacto el misil, pero un análisis de imágenes de satélite efectuado por el diario estadunidense exhibe daños en la Octava Base Aérea Shekari, en Isfahan, que estropeó o destruyó el radar de "tapa abatible" que se utiliza en los sistemas de defensa aérea S-300, para rastrear objetivos entrantes.

Las fuentes conciben el lanzamiento como "un mensaje de que Israel está capacitado para saltarse sus sistemas de defensa en cualquier momento" a un costo mucho menor que el gran ataque de represalia lanzado por el gobierno Teherán la semana pasada contra los sistemas de defensa israelíes y que comprendió más de 300 proyectiles.

### Hoy eligen Parlamento regional en el País Vasco; votan 1.7 millones

### Se prevé arrollador triunfo del independentismo

ARMANDO G. TEJEDA

CORRESPONSAL MADRID

El País Vasco, la comunidad autónoma situada al norte del Estado español e integrada por tres provincias –Álava, Vizcaya y Guipúzcoa–decidirá hoy su futuro político, en unas elecciones autonómicas en las que se prevé un triunfo arrollador de las fuerzas independentistas.

Están convocados a las urnas un millón 750 mil ciudadanos vascos residentes en la región, más alrededor de 81 mil que residen fuera, quienes son responsables de distribuir los 75 escaños que integran el Parlamento regional con la facultad de elegir al futuro gobierno, que por primera vez podría recaer en la coalición de la izquierda independentista, EH-Bildu.

En las recientes cuatro décadas, en las que se han celebrado hasta 13 comicios autonómicos desde la restauración de la democracia tras el largo periodo de la dictadura franquista, el País Vasco ha estado gobernado por la derecha conservadora del Partido Nacionalista Vasco (PNV), con la única

excepción de una legislatura en la que gobernó el Partido Socialista de Euskadi (PSE) con el apoyo del Partido Popular (PP).

El resto del tiempo ha habido gobiernos consecutivos de la derecha nacionalista, en ocasiones en solitario y en otros con apoyos ya sea de la extinta Esker Batua (la que era la marca electoral de Izquierda Unida en la región) o del PSE, que ha sido el principal apoyo del gobierno vasco en las últimas dos legislaturas.

El panorama político en el País Vasco parece estar tomando una nueva dirección, sobre todo por el auge de la izquierda independentista, gracias a la coalición formada



Las encuestas perfilan la derrota de la derecha por varios partidos políticos, entre ellos Sortu, heredero político de Batasuna, y que representa el núcleo duro de la coalición, aunque también hay formaciones minoritarias, como Aralar, que en su día se desmarcaron de Batasuna por su rechazo de las acciones violentas de la organización armada ETA.

De acuerdo con las encuestas, los 75 escaños del Parlamento vasco están muy fragmentados, pero se prevé que EH-Bildu logre entre 29 y 31 diputados, el PNV, rondaría los 28-30. Es decir, que ambas formaciones, que defienden la independencia del País Vasco y la creación de un nuevo Estado que integre a las otras provincias con raigambre vasca (Nafarroa e Iparralde), tendrían algo más de 75 por ciento del respaldo popular y sumarían más de 60 de los 75 diputados.

El resto de los institutos políticos que podrían obtener representación parlamentaria son el PSE, que lograría entre seis y ocho; el PP, entre cinco y siete; y Vox, que mantendría el escaño que tiene.

El futuro presidente del gobierno vasco será, o el candidato de EH-Bildu, Pello Otxandiano o el del PNV, Imanol Pradales.

# Rusia no aceptará dar tregua para negociar con Ucrania: Lavrov

Recuerda canciller que la posición del Kremlin es declarar genuinamente rusas las regiones tomadas del Donietsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón

**JUAN PABLO DUCH** 

CORRESPONSAL MOSCÚ

El canciller de Rusia, Serguei Lavrov, reiteró que su país no se niega a negociar con Ucrania, pero sólo lo hará bajo sus condiciones y sin declarar un alto el fuego hasta que concluyan las eventuales conversaciones con garantías vinculantes de seguridad que satisfagan a Moscú, al tiempo que volvió a descalificar la llamada "fórmula para la paz" del presidente ucranio, Volodymir Zelensky.

Entrevistado antier por tres emisoras rusas, el jefe de la diplomacia del Kremlin destacó: "Estamos preparados para negociar, pero a diferencia de la historia de Estambul (negociaciones en marzo de 2022), no vamos a suspender la operación militar durante las eventuales conversaciones. El proceso debe ir (en forma paralela). Además, la 'realidad sobre el terreno' ha cambiado, y mucho. Es indispensable tomar en cuenta esto. Al hablar de 'realidad sobre el terreno' me refiero no sólo a la ubicación de las tropas y la línea del frente, sino también a las enmiendas a nuestra Constitución respecto a estas cuatro regiones (Donietsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) nuevas/viejas, genuinamente nuestras. Todos tienen que entender esto".

De este modo, Lavrov rechazó –sin necesidad de mencionarla de modo directo– la reciente iniciativa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de decretar un alto el fuego inmediato a lo largo de la línea del frente y posponer hasta 2040 la solución, mediante sendos referendos, de la pertenencia a Rusia o Ucrania de las cuatro regiones que ambos países se atribuyen como suyas.

En opinión del principal diplomático ruso, Ucrania y Occidente "no sólo no entienden esa nueva realidad, incluso no están dispuestos a encontrar hipotéticos entendimientos". Por eso, agregó, "negociar con Zelensky es un sinsentido por muchos motivos" y la "fórmula para la paz" que propone "sólo busca tres cosas: conseguir la capitulación incondicional de Rusia y volver a las fronteras de 1991, someter a los dirigentes rusos a un tribunal internacional y fijar reparaciones de guerra".

Dijo que el presidente de Ucrania, mediante decreto, se prohibió a sí mismo negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y lo primero que tendría que hacer es "anular ese decreto", aunque Moscú "no tiene ninguna confianza" en Kiev. Lavrov recordó que Rusia ofreció en Estambul "serias garantías de seguridad" a Ucra-



nia, dejando al margen del posible acuerdo a Crimea y el Donbás (la tercera parte de las regiones de Donietsk y Lugansk que a la sazón no se subordinaban a Kiev), lo que finalmente no fue aceptado por la delegación ucrania que insistió en que se incluyera un plazo (se comentó que de 15 años) para debatir el futuro de Crimea (incorporada a Rusia en 2014), lo que a su vez no aceptó la delegación rusa.

### Atribuye a Occidente fracaso de pláticas previas

Para el ministro de Relaciones Exteriores ruso, el fracaso de las negociaciones en Estambul también se debió a la negativa de Occidente a participar en el grupo de garantes del cumplimiento de los eventuales acuerdos.

"Entonces –afirmó Lavrov– se propuso que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia), así como Alemania y Turquía, formaran parte de ese grupo de garantes, pero Occidente lo rechazó con el argumento pueril de que si otro garante viola el acuerdo tienes que declararle la guerra".

La conferencia de paz que, a mediados de junio siguiente, se va a celebrar en Suiza en torno al plan de Zelensky, que incluye como condición para sentarse a negociar con el Kremlin la retirada completa de las tropas rusas del territorio ucranio, en su opinión, "no sirve para nada al no prever la participación de Pucio"

Puso de ejemplo contrario que China promueve llevar a cabo otra conferencia que tome en cuenta



Descalifica propuesta turca de congelar la guerra y en 2040 resolverla en un referéndum ▲ La ciudad ucrania de Mariupol, controlada por Rusia, muestra destrozos de la incesante guerra entre ambas naciones. Foto Afp

los intereses de Rusia y Ucrania. "Respetamos la posición de China que expuso en un documento de 12 puntos en febrero de 2023 y (...) que consiste en que primero hay entender las causas que llevaron a la crisis, renunciar a la mentalidad de la *guerra fría*, cuando todos se veían como enemigos. Hay que suscribir la necesidad de buscar soluciones que tomen en cuenta el equilibrio de intereses en materia de seguridad y garantizar que la seguridad sea indivisible", añadió Lavrov.

El canciller ruso calificó de "histeria" las constantes declaraciones de gobernantes en Occidente en el sentido de que es indispensable causar una "derrota estratégica a Rusia en los campos de batalla de Ucrania" y sentenció: "Estamos plenamente convencidos de que debemos continuar la operación militar especial porque Ucrania es una amenaza" para Rusia.

### Autorizan en EU dar 95 mil mdd a Ucrania, Israel y Taiwán

REUTERS, SPUTNIK, AP Y AFP

La Cámara baja de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de 95 mil millones de dólares para ayuda en seguridad a Ucrania, Israel y Taiwán. Por lo anterior, el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, destacó en su cuenta de X que es una "decisión que mantiene la historia en el buen camino" y que "evitará que la guerra se extienda, salvará miles de vidas y ayudará a nuestras naciones a ser más fuertes".

El Ministerio de Defensa taiwanés, además de agradecer el "sólido apoyo" estadunidense, comunicó que "trabajará duro para reforzar las capacidades de preparación para el combate con el fin de garantizar la seguridad nacional, la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán".

En tanto, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, indicó que esta ayuda militar millonaria no hará sino exacerbar las tensiones. "Agravará las crisis globales: la ayuda militar para el régimen de Kiev equivale a un patrocinio directo del terrorismo, en Taiwán significa interferencia en los asuntos internos de China, y para Israel sienta las bases para una escalada de tensiones sin precedente en la región", escribió la portavoz en su canal de Telegram.

Por otra parte, los gobiernos de Irak y Estados Unidos están cerca de cerrar un nuevo acuerdo de apoyo en defensa, indicó en Washington el ministro de Defensa iraquí, Hasan Muhammad el Abasi.

### Promulga Biden ley de espionaje a extranjeros

En tanto, el presidente Joe Biden promulgó ayer un proyecto de ley que reautoriza una legislación clave para la vigilancia en Estados Unidos, aprobado por el Congreso en medio de críticas de las organizaciones defensoras de libertades civiles.

La legislación permite a las agencias de inteligencia estadunidenses realizar vigilancia electrónica sin solicitar una orden judicial; en particular, les autoriza a interceptar comunicaciones, incluidas llamadas telefónicas y correos electrónicos, de no estadunidenses en cualquier lugar fuera de su territorio, así como comunicaciones de sus ciudadanos a extranjeros.

La ley, que se aprobó por 60 votos a favor y 34 en contra y recibió apoyo bipartidista, prorrogará dos años el programa conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). **EN JUEGO, DIPUTACIONES Y ALCALDÍAS** 

# Empiezan campañas electorales en SLP, Guerrero y Oaxaca

### Los actos proselitistas deberán concluir el 29 de mayo, fija el INE

DE LOS CORRESPONSALES

En el primer minuto de este sábado tres estados del país comenzaron las campañas para elegir legisladores locales y presidentes municipales.

En San Luis Potosí se compite por diputaciones y alcaldías; además, durante este proceso electoral personas privadas de la libertad podrán sufragar por primera vez. En Guerrero están en juego 83 ayuntamientos y en Oaxaca se contiende por 42 curules.

En tanto, en Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral local pospuso el arranque de los actos proselitistas, por atraso en la revisión y aprobación de las planillas registradas de los ocho partidos políticos que participarán para renovar 84 ayuntamientos, informó Magdalena González Escalona, presidenta consejera.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó plazos para los actos proselitistas de diputaciones y ayuntamientos hasta el 29 de mayo.

En San Luis Potosí se juegan 15 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional y 58 alcaldías. Adicionalmente, por primera vez, votarán más de 2 mil 300 personas en prisión preventiva, por lo que los centros penales del estado están listos para tal efecto, indicaron autoridades penitenciarias de la entidad y del INE.

Explicaron que el sufragio se llevará a cabo de manera anticipada del 6 al 20 de mayo.

Los candidatos locales de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, formada por PAN, PRI y PRD, empezaron sus actividades en diferentes lugares del estado. Enrique Galindo Ceballos, edil con licencia de San Luis Potosí, busca relegirse.

Sonia Mendoza Díaz, abanderada a la alcaldía de la capital potosina por la alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia por San Luis, integrada por el PVEM, Morena y PT, al dar inicio a sus actos proselitistas, dijo: "Debemos de ser capaces de resolver a fondo nuestra problemática; basta de soluciones temporales, la ciudad merece algo mejor. Tengo la experiencia y el conocimiento; soy una mujer de palabra y compromisos que viene a jugársela por el estado".

### "Alto a la violencia"

Juan Manuel Navarro Muñiz, aspirante al ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por el PVEM, comenzó en la colonia Quintas de la Hacienda, acompañado por Ruth González Silva, abanderada al Senado, también del Verde.

Mientras, dirigentes de MC confirmaron que todos sus aspirantes dieron inicio a sus campañas.

En Guerrero, Jorge Salgado Pa-

rra, abanderado de Morena y cercano al ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, comenzó sus actividades políticas en Chilpancingo ante más de mil personas en la plazuela del barrio de San Antonio. Lo acompañaron Mario Delgado, presidente nacional del partido guinda, y el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien busca relegirse.

El también aguirrista Alejandro Arcos Catalán, abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México, hizo un llamado a los aspirantes "a poner un alto a la violencia y a promover la paz por los que ya no están".

El sábado por la tarde comenzó su labor proselitista Víctor Manuel Martínez Toledo, por MC. Los tres postulados a la alcaldía de Chilpancingo han sido afiliados del PRI en distintos momentos.

En Oaxaca, la lucha es por 42 diputaciones locales, 25 serán elegidos por mayoría relativa y 17 plurinominales, es decir, éstos dependerán de los votos obtenidos con respecto a los legisladores.

▲ La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca entregó el viernes las listas nominales con fotografía para las elecciones del próximo 2 de junio. Foto Cuartoscuro

Los aspirantes pertenecen a dos alianzas, Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y PVEM, y Fuerza por México, y a la que forman PRI, PAN y PRD. En solitario participan Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, Unidad Popular, Nueva Alianza y el de reciente creación, Mujer y Unidad Popular.

Entre los postulantes a una curul vía plurinominal están los dirigentes de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, y del PRI, Javier Casique; ambos se colocaron en la segunda posición. Por el PAN se encuentran Antonia Díaz Jiménez y Juan Mendoza, ambos ex dirigentes del blanquiazul y opositores a la actual dirigencia del partido.

Vicente Juárez, Sergio Ocampo, Jorge. A. Pérez y Ricardo Montoya

# Niegan registro a candidato sustituto a edil en Celaya

### El IEEG argumenta medida por principio de paridad de género

CARLOS GARCÍA

CORRESPONSAL GUANAJUATO, GTO.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) negó el registro a Juan Miguel Ramírez Sánchez como candidato de Morena a la alcaldía de Celaya, tras el asesinato de su abanderada Gisela Gaytán—perpetrado el 1 de abril durante un acto de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan— debido a que se debe cumplir el principio de paridad de género.

Luego del homicidio, la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda anunció que Ramírez Sánchez, ex rector del campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, había sido designado como el nuevo aspirante municipal.

Sin embargo, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del estado determinó que no es procedente la sustitución de dicha candidatura.

"En el caso de Morena, el 16 de abril de 2024, presentó a través del sistema electrónico en línea del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la solicitud de sustitución de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, postulando a un hombre, pero no procede de

acuerdo con el artículo 71 de los Lineamientos para el registro; para que proceda la sustitución de una mujer es necesario que sea postulada otra mujer", argumentó el instituto.

Lo anterior "es acorde con las disposiciones nacionales e internacionales en favor de los derechos humanos de las mujeres a ser votadas en igualdad de condiciones".

El IEEG notificó a Morena que podrá llevar a cabo la sustitución de la abanderada de acuerdo con el artículo 194, fracción II, de la ley electoral de Guanajuato, lo cual debe realizarse con previa cita, así como a través de enviar la solicitud a más tardar cuatro días antes de la jornada de votaciones, estableció el instituto.

# En BCS *levantan* a asesor de aspirante a legisladora

RAYMUNDO LEÓN, CORRESPONSAL

LA PAZ, BCS.

Rogelio Núñez Drew, asesor de campaña de la candidata a diputada local por el partido Fuerza por México en Baja California Sur, Yusahara Álvarez Manríquez, fue *levantado* por un grupo de personas que lo golpearon y abandonaron dos horas más tarde a las afueras de esta ciudad.

Álvarez Manríquez relató que la noche del viernes, mientras hacía actividades de campaña en un crucero de La Paz, detectó que varios vehículos pasaban constantemente por el lugar y después la siguieron cuando fue a dejar a los integrantes de su equipo a sus casas.

Detalló que primero dejó a Núñez Drew y minutos después le informaron que había sido privado de la libertad, por lo que, agregó, de inmediato dio parte a las autoridades.

A su vez, la diputada local Marbella González Díaz, dirigente del partido Fuerza por México en la entidad, lamentó lo acontecido a Núñez Drew, quien apareció con golpes diversos que motivaron su traslado al hospital Juan María de Salvatierra.

Dijo que ese instituto político condena enérgicamente estos hechos y exige a las autoridades el esclarecimiento, lo más pronto posible, de este evento criminal que enturbia el actual proceso electoral en el estado. Exigió al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y a las autoridades electorales otorgar a las candidatos todas las garantías para salvaguardar su integridad.

Pidió al procurador general de justicia del estado, Daniel de la Rosa Anaya, que este hecho no quede impune e indicó que seguirán con sus campañas.



**VELAN AL EX ABANDERADO TAMAULIPECO** 

# Ramos Ferretiz no solicitó protección: gobierno estatal

MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO

CORRESPONSAL CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

El alcalde panista con licencia Noé Ramos Ferretiz, quien buscaba la relección en Ciudad Mante y fue asesinado el viernes pasado, no había solicitado seguridad, afirmó ayer el secretario General de Gobierno estatal, Héctor Joel Villegas. El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) confirmó esa versión y reveló que tras el homicidio aumentaron las peticiones de custodia.

"Les puedo decir que hay seis solicitudes en el Ietam. Dentro de ellas, en este caso, no hay una petición del hoy ex candidato Ramos", puntualizó.

Destacó que a los aspirantes que han solicitado protección se les ha proporcionado por medio de elementos de la Guardia Estatal, para que los protejan en sus actos proselitistas. ▶ En Ciudad Mante, amigos y familiares de Noé Ramos Ferretiz, así como pobladores acudieron a la funeraria donde el ex munícipe es velado. Foto tomada del Facebook de Canal 12.1, La imagen de Tamaulipas

Ramos Ferretiz murió luego de ser apuñalado por un hombre cuando caminaba por la colonia Azucarera en Ciudad Mante, al mediodía del viernes. El individuo se acercó al abanderado para solicitar una fotografía cuando lo atacó, según las primeras investigaciones.

El consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, dio a conocer que ni la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, integrada por PAN y PRI, que postulaba a Noé Ramos, ni el propio abanderado solicitaron custodia en ninguna de las etapas del proceso electoral.

"Nosotros, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, no recibimos ninguna solicitud firmada por el aspirante a la alcaldía de El Mante; de Fuerza y Corazón por Tamaulipas tampoco recibimos ninguna petición ni de su partido con relación a esa candidatura", explicó.

### Aumentan solicitudes

En cambio, a raíz del homicidio, al instituto llegaron nueve solicitudes más, con lo que suman 16 peticiones, indicó Ramos Charre.

Especificó que, de acuerdo con los términos de cada instituto político, el Ietam admitió la primera petición del 15 al 20 de marzo anterior, cuando concluyó la etapa de precampaña, y hasta el pasado miércoles tenían registradas siete.

Aseveró que tras el crimen, nueve candidatos que compiten en 10 ayuntamientos y seis diputaciones, pidieron protección, demandas que se enviaron el sábado a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Hay una genuina preocupación de los candidatos y partidos en sus posicionamientos y en su determinación de suspender, este fin de semana, sus actos proselitistas, agregó. "Creo que es un gesto que habla de civilidad para que existan condiciones a la fecha de la elección".

En tanto, por segundo día consecutivo habitantes de Ciudad Mante

se manifestaron en las principales carreteras de ese municipio cañero en protesta por el crimen de Ramos Ferretiz y en demanda de justicia.

Los restos del ex edil son velados en una funeraria del municipio, en cuyo edificio cuelga una fotografía monumental del extinto abanderado. El alcalde interino, Sergio Fernández Medina, convocó a la población a un homenaje póstumo de cuerpo presente en la explanada del ayuntamiento este domingo.

Al mediodía de ayer llegaron 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, a fin de realizar una búsqueda del presunto homicida.



# Rumbo a comicios, en Oaxaca todo "marcha bien": Morena

Alberto Antonio García "sólo era un aspirante a alcalde", señala dirigencia

JORGE A. PÉREZ ALFONSO

CORRESPONSAL OAXACA, OAX.

Para el dirigente estatal de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, el proceso electoral "marcha bien", según expresó en rueda de prensa, cuando se le preguntó su postura por el asesinato de Alberto Antonio García, aspirante de su partido a la presidencia municipal de San José Independencia.

Durante la conferencia, por el inicio de las campañas a diputados locales, Viveros Montalvo aseguró que el curso y el inicio de las actividades proselitistas avanzan en tiempo y forma.

"Todo va bien, esperemos que esta campaña sea de mucho respeto, que haya paz, tranquilidad de que todos nos conduzcamos de la mejor manera", insistió el dirigente morenista.

Al preguntarle si alguno de los abanderados de Morena ha solicitado seguridad por amenazas o posibles actos violentos, el también ex secretario particular del gobernador Salomón Jara, aseguró que nadie ha hecho tal petición.

Pese a que habló sobre el tema de violencia en el presente tiempo de comicios, Viveros Montalvo omitió el asesinato de Alberto Antonio García y el secuestro de la cónyuge de éste y presidenta municipal de San José, Agar Cancino Gómez.

Ante la insistencia de los reporteros, dio la palabra a Emmanuel Navarro, secretario estatal de formación política, quien lamentó lo sucedido y puntualizó que el ultimado sólo era un aspirante a la candidatura y no candidato de San José Independencia.

Aclaró que Antonio García recibió la constancia que lo acreditaba como coordinador municipal en defensa de la 4T en dicho municipio, y sólo era uno de varios aspirantes; dijo, además, que "ya se tiene trazada una ruta" para el nombramiento del aspirante.

Respecto a posibles vínculos de sus abanderados con integrantes

del crimen organizado, Viveros Montalvo respondió: "no, que sepamos", y añadió que a sus militantes siempre se les ha solicitado que se conduzcan "de la mejor manera".

El pasado 17 de abril, Agar Cancino y su esposo Alberto Antonio García fueron privados de la libertad cuando iban de Loma Bonita hacia San Juan Bautista Tuxtepec. El viernes, las autoridades estatales los encontraron en el municipio de San Miguel Soyaltepec, en la Cuenca del Papaloapan, tras una llamada de alerta por un familiar.

La alcaldesa estaba con vida, no así su pareja, quien fungía como tesorero municipal, y cuyo cuerpo ya fue entregado por la Fiscalía General del Estado a sus familiares, quienes ya velan sus restos en San José Independencia.

De igual forma, ni el gobernador Salomón Jara ni su secretario general de gobierno, Jesús Romero, hasta ayer no se habían pronunciado por lo sucedido.

Sólo en el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante la sesión para aprobar las candidaturas, se guardó un minuto de silencio.

# Campeche: comités vecinales respaldan plantón de policías

LORENZO CHIM

CORRESPONSAL CAMPECHE, CAMP.

Ciudadanos de comités vecinales de la capital del estado se instalaron en plantón el sábado en la Plaza de la República, a fin de mostrar su respaldo al movimiento de policías que comenzó el 16 de marzo y exhortaron a la gobernadora Layda Sansores a dejar de acosar a los uniformados con sanciones laborales y despojo de patrullas.

Encabezados por Angélica García, representante de los comités vecinales, pidieron a Sansores dejar de violentar el amparo concedido a los policías para que no sean molestados ni sancionados salarialmente.

Repudiaron el intento de retirarle más de 400 vehículos oficiales, pues, dijeron, la capital de Campeche volverá a ponerse en manos de la delincuencia. Los agentes sublevados han defendido que aun en paro, por las noches patrullan las calles.

De forma paralela, otro grupo de ciudadanos recaba alimentos, agua, medicinas y combustibles para las familias de los policías, toda vez que muchos de ellos han sido sancionados con la retención de sus sueldos. Decenas de personas acuden todos

los días a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana a entregar donativos.

Antes, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche visitó las instalaciones donde se encuentran los uniformados en rebeldía; la presidenta del organismo, Ligia Rodríguez Mejía, recibió decenas de reproches porque abandonaron a los paristas para no afectar a la gobernadora morenista Layda Sansores.

La funcionaria aclaró que sí se documentó la existencia de 44 agentes lesionados durante el operativo del pasado 15 de marzo en el penal de San Francisco Koben durante el traslado de reos a otros centros penitenciarios amotinados.

También reveló que ha solicitado a la titular de Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, copia de los videos del C-5 durante el fallido operativo. Un día después de éste, los policías acusaron que los enviaron a detener un motín sin armas ni escudos y que al frente iba el grupo femenil.

A partir de ese día se han generado una serie de protestas contra la mandataria estatal, quien les ha ofrecido varias prestaciones. Sin embargo, los agentes exigen como única condición la renuncia de Muñoz Martínez para retirar el paro.



**FORO EN GUADALAJARA** 

# Líderes indígenas exigen brindar protección legal definitiva para Wirikuta

Denuncian lucha de 13 años contra mineras, granjas porcinas, depredación ambiental y saqueo de peyote

**JUAN CARLOS G. PARTIDA** 

CORRESPONSAL GUADALAJARA, JAL

Autoridades del Consejo Regional Wixárika se pronunciaron por la defensa de Wirikuta, sitio ubicado en San Luis Potosí considerado en esa cosmogonía como la región donde fue creado el mundo. Dirigentes indicaron que después de 13 años de lucha aún no logran una protección legal definitiva para ese territorio amenazado por la minería, granjas porcícolas, depredación ambiental y saqueo de peyote.

"Exigimos que el Estado mexicano cancele todas y cada una de las concesiones mineras que amenazan el lugar sagrado de Wirikuta, el Bajío, la sierra y su zona de influencia, es decir por lo menos las 140 mil hectáreas que fueron formalmente reconocidas como áreas naturales protegidas y que abarcan los municipios de Real de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí", señalaron líderes reunidos en la Casa Iteso Clavigero de Guadalajara.

El pronunciamiento se emitió durante el foro Wirikuta, 13 años en defensa del territorio sagrado, al cual acudieron el presidente de Bienes Comunales de Banco de San Hipólito, Durango, Hermenegildo Carrillo, igual que sus homólogos

en Jalisco, de San Sebastián Teponahuaxtlán, Misael Cruz de Aro, y de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Concepción Bautista Valdez.

También estuvieron los gobernadores tradicionales de San Sebastián, Ignacio López de la Cruz; de Santa Catarina, Pablo Carrillo Valenzuela; de Tuxpan de Bolaños, Jesús Rosalío de la Cruz, así como los integrantes del Consejo Regional Wixárika y líderes comunitarios Santos de la Cruz Carrillo y Uvaldo Rentería Regino.

### Amparo inactivo

Mencionaron que el Consejo Regional Wixárika se formó para la defensa no sólo de Wirikuta, sino de todos sus territorios sagrados ubicados en Jalisco, Durango y Nayarit, como Tatei Haramara, Tatei Xapa Wiyemeta, Hauxa Manaka, Teekata, "v todos los demás lugares sagrados esenciales dentro y fuera de nuestras comunidades", que los identifican como pueblo originario y en los cuales también existen presiones de empresas mineras.

En Wirikuta, aunque en 2012 se obtuvo un amparo que interrumpió la actividad minera, ésta sigue vigente. Empresas y ejidos asentados en la zona han impedido que se dicte una sentencia definitiva, con la cual las comunidades podrán tener garantía de que las tierras serán

Autoridades del Conseio Regional Wixarika se reunieron en la Casa Iteso Clavigero de la capital de Jalisco. Foto Arturo Campos Cedillo

respetadas. Reiteraron que su interés fundamental es preservar "lo que para nosotros es nuestra Madre Tierra, nuestra cuna, de donde venimos los wixaritari".

Además, pidieron a ejidatarios no dejarse engañar por empresas que buscan impedir protección definitiva del territorio, ya que las comunidades están a favor de la conservación de tierras que pertenecen a ejidos, cuyos integrantes hacen trabajo colectivo y proyectos comunitarios, con los que los indígenas comulgan.

Sobre otras luchas territoriales en sus comunidades, afirmaron que existen juicios agrarios -algunos sin resolución desde hace décadas- contra invasores de tierras ancestrales, por lo que también pidieron que tribunales resuelvan devolverles sitios de Jalisco, Durango y Nayarit.

Además, consideraron que el gobierno federal debe intervenir más en la vigilancia del norte de Jalisco y sus colindancias con Nayarit, Durango y Zacatecas, que se ha convertido en "tierra de nadie" donde ciudadanos indígenas padecen homicidios, desapariciones, golpizas y zozobra constante.

# Muere un brigadista en incendio forestal en comunidad de Sinaloa

### **DE LOS CORRESPONSALES**

Un brigadista murió, uno resultó lesionado y otro está desaparecido luego de caer a un barranco cuando combatían un incendio forestal en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, Sinaloa, informó el alcalde Raúl Díaz Bernal.

El fallecido fue identificado como Jonathan Magdiel Aguirre Gaytán, de 24 años, de la localidad de Potrerillos; el herido tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital general de Mazatlán. La quema se inició el viernes y fue controlada casi en su totalidad la tarde de ayer.

Díaz Bernal indicó que la sequía en la zona serrana es una de las causas de las conflagraciones.

En tanto, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Campeche, explicó que una quema n la comunidad de Chun Ek, municipio de Hopelchén, permanece activa desde hace cuatro días, y ha consumido más de mil 600 hectáreas de monte bajo, así como pastizales, por lo que 131 brigadistas la controlaron en 40 por ciento.

En las acciones de combate participan la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del estado de Campeche, la Conafor, la Comi-

sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como brigadistas de los municipios de Hopelchén Calakmul y voluntarios.

Asimismo, varios incendios forestales comenzaron entre el viernes y sábado en diferentes puntos de Jalisco. El más reciente se dio en el Cerro del chivo dentro de territorio wixárika, en inmediaciones de la Mesa del Tirador, en el municipio de Bolaños, colindante con Nayarit.

Mientras, en otras localidades jaliscienses se contabilizaron al menos 10 quemas de las cuales algunas continúan activas y otras bajo control o en enfriamiento.

También en Morelos, en el paraje Lechuguillas, municipio de Huitzilac, en una semana las llamas han consumido al menos mil 86 hectáreas de bosque pino y oyamel de áreas naturales federales protegidas del corredor biológico Chichinautzin y el parque Nacional Lagunas de Zempoala.

De acuerdo con información estatal de manejo de incidentes de incendios forestales, los brigadistas de los tres niveles de gobierno y comunitarios lograron controlar 90 por ciento.

Irene Sánchez, Lorenzo Chim, Juan Carlos G. Partida y Rubicela Morelos, corresponsales

### Afectados, 18 mil habitantes en Hidalgo por toma de pozos

**RICARDO MONTOYA** 

CORRESPONSAL TEPEAPULCO, HGO.

El viernes y sábado pasados, en diversas localidades de los municipios de Tepeapulco, Tlanalapa, Zempoala y Singuilucan, el suministro de agua fue interrumpido en perjuicio de 18 mil habitantes, debido a que vecinos del poblado de San Miguel Allende –ubicado en la primera demarcación-tomaron dos pozos en protesta de que la Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales (Caasim) lleva a cabo una nueva perforación en su territorio.

Los pobladores comenzaron con movilizaciones el jueves porque aseguran que con la reciente obra hidráulica, la Caasim pretende llevarse el agua de su demarcación al estado de México y a la capital del país, lo que el organismo ha negado reiteradamente con el argumento de que técnicamente eso es imposible.

Los inconformes también se quejan de que aun cuando hay 13 pozos en Tepeapulco, el agua no se utiliza sólo para abastecer a los habitantes del lugar, sino que "se vende" a los municipios vecinos.

En un comunicado, la comisión puntualizó que debido a la suspensión del servicio en las dos fuentes de agua, resultaron afectados 27 poblados de Singuilucan y la cabecera municipal, además de seis comunidades en Zempoala, tres de Tlanapala y dos de Tepeapulco.

Por otra parte, los bloqueos de los lugareños de San Miguel Allende el viernes en seis accesos carreteros fueron retirados la madrugada de ayer. Puntualizaron que podrían reanudarlos en caso de no llegar a acuerdos con la Caasim.

La principal petición es que el organismo entregue la administración de los pozos de Tepeapulco al gobierno municipal, con la finalidad de garantizar que el agua sea distribuida en las localidades de esa demarcación y evitar que se la lleven a otros lugares.

El jueves pasado, por más de 10 horas, mantuvieron retenidas a la presidenta municipal, María Angélica Barranco Pérez, y a la directora de Gobernación estatal en la región del Altiplano, Carolina Ruiz, hasta que firmaron una minuta con dicho compromiso; no obstante, los inconformes exigen que se concrete su demanda y no quede sólo en papel.

|                          | ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER |            |                    |            |          |                   |                     |                   |                      |          |          |                              | HOY NO CIRCULA    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| <b>Ozono</b><br>Noroeste | <b>máximo</b><br>117                                           | hora<br>14 | Centro<br>Suroeste | 136<br>114 | 14<br>14 | pm-10<br>Noroeste | <b>máximo</b><br>93 | <b>hora</b><br>07 | Centro<br>  Suroeste | 81<br>86 | 07<br>15 | Contingencia F-1: 150 puntos | SIN RESTRICCIONES |
| Noreste                  | 110                                                            | 14         | Sureste            | 120        | 14       | Noreste           | 87                  | 10                | Sureste              | 86       | 07       | Contingencia F-2: 200 puntos |                   |

**LOS CONTENDIENTES SE REPORTAN LISTOS PARA ESTA NOCHE** 

# Brugada y Taboada, a sacar raja en el debate de hoy: especialistas

# Politólogos de la UNAM coinciden en que la elección "podría volverse más competida"

### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Agua y corrupción inmobiliaria, temas que al calor de las campañas han adquirido mayor notoriedad en la agenda pública, gravitarán hoy en el segundo debate de candidatos a la jefatura de Gobierno y serán aprovechados para que busquen incidir en el electorado y mover las tendencias que actualmente favorecen a la candidata de Morena, PT y PVEM, Clara Brugada, sobre el abanderado del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, afirmaron los politólogos de la UNAM Alberto Espejel Espinoza y Marco Leopoldo Arellano Toledo.

En entrevistas por separado, coincidieron en que ambos podrán capitalizar estos temas en función de la habilidad que tengan para exponerlos y proponer soluciones.

Para ambos académicos e investigadores, a diferencia del primer debate presidencial que no movió las tendencias –donde la morenista Claudia Sheinbaum conservó su amplia ventaja sobre la panista Xóchitl Gálvez—, "acá al parecer hay un movimiento en las favorable al candidato de la oposición", dijo Espejel, que también Arellano percibió en sondeos posteriores al debate.

"Esta elección tiene la posibilidad de ser bastante cerrada si el equipo de Brugada no pone atención", acotó Espejel, aun cuando reconoció una ventaja de la ex alcaldesa de Iztapalapa de 12 puntos en estudios demoscópicos. Arellano apuntó también que a diferencia de la presidencial, la contienda por la jefatura de Gobierno, donde las encuestas aún perfilan como ganadora a Brugada, "podría tornarse más competida".

Sobre el tema del cártel inmobiliario que se reactivó la semana pasada con la denuncia del gobierno local por otras tres construcciones con pisos adicionales y consignaciones relacionadas con la obra que perforó el túnel de la línea 12 del Metro y dañó un convoy, Arellano señaló que seguramente será aprovechado por la morenista, "es kriptonita pura para las aspiraciones del PAN y sus aliados, porque es algo que está más que demostrado, lo ven los ciudadanos en el crecimiento muy desordenado de la alcaldía Benito Juárez en términos de construcciones".

Sin embargo, consideró que gravitará más el tema del agua, en el que ambos candidatos buscarán articular ataques y propuestas sobre los problemas en el abasto y en el caso del pozo contaminado con hidrocarburos en Benito Juárez, el manejo que el gobierno y la alcaldía dieron al tema, "quién se equivocó y, si hubo un sabotaje, ¿quién saboteó?"

Espejel consideró que la denuncia probablemente será aprovechada por Brugada, al ser una zona gobernada por Taboada, plagada de construcciones irregulares.

En el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, los especialistas señalaron que se mantendrá en su papel de "tercera vía".

### El encuentro durará 90 minutos y los aspirantes tendrán 25 para exponer propuestas y responder

### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ Y ELBA MÓNICA BRAVO

El segundo debate entre aspirantes a la jefatura de Gobierno, que hoy transmitirá el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a las 20 horas, tendrá una duración estimada de 90 minutos con el formato aprobado en consenso con los partidos, en el que cada uno tendrá 25 minutos en total para desarrollar sus propuestas sobre los dos temas seleccionados: agua y transparencia y combate a la corrupción.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada Molina, se declaró lista para el encuentro con sus dos adversarios, al asegurar que representa "la honestidad y la transformación", mientras el PAN, PRI y PRD "a la corrupción y el cártel inmobiliario".

La morenista publicó en sus redes sociales que "expondrá las propuestas para que continúe el bienestar en nuestra ciudad".

En tanto, Salomón Chertorivski Woldenberg, de Movimiento Ciudadano, también dijo estar "listo para hablar de mis propuestas y respuestas y demostrarles que soy la mejor alternativa para gobernar la Ciudad de México. ¡Se va a poner bueno!"

En la red social X publicó un volante con su imagen en la que se lee: "¿cómo vamos a resolver el problema del agua?", e invita a los ciudadanos a escuchar sus propuestas.

Brugada abrirá el debate esta noche con un mensaje conforme al sorteo del orden de intervenciones que se realizó el 10 de abril. La segunda participación será del candidato de la coalición Va X la CDMX, integrada por PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, para cerrar con la de Chertorivski.

Para el anuncio inicial cada uno dispondrá de 2 minutos, y para el desarrollo de cada uno de los dos temas contarán con 2 minutos de apertura, una bolsa de 6 minutos y 30 segundos, así como 2 minutos más para las conclusiones.

Conforme al sorteo para el mensaje final, en el que tendrán solamente 2 minutos, Taboada será el primero en participar, continuará la ex alcaldesa de Iztapalapa y cerrará el de Movimiento Ciudadano.

Los candidatos ocuparán una mesa de 360 grados y se ubicarán, de izquierda a derecha, Taboada, Brugada y Chertorivski.

La Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates, a cargo del IECM, aprobó también en acuerdo con los institutos políticos a fin de invitar como moderadores en este segundo encuentro a la comunicadora Elisa Alanís Zurutuza y al conductor de televisión Juan Manuel Jiménez.

El organismo tiene ya definida la fecha para el tercer debate, que será el 12 de mayo, también en domingo y a la misma hora, con los temas de seguridad y justicia y planeación del desarrollo inmobiliario y urbano.

Adicionalmente, el IECM organiza 16 debates para alcaldías, 33 para diputaciones al Congreso local por cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divide la ciudad, una para la diputación migrante y otro más para las de representación proporcional.



▲ Decenas de organilleros marcharon por calles del Centro Histórico para mostrar su apoyo a los aspirantes de Morena a la Presidencia de la

República, Claudia Sheinbaum; a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, así como al Senado, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy . Foto Afp



### **DESDE OTRAS CIUDADES**

### Bremen y los músicos del cuento de los hermanos Grimm

REMEN ES LA tercera ciudad más poblada del norte de Alemania, detrás de la capital, Berlín, y el puerto de Hamburgo. Junto a ésta adquiere el nombre de Bremerhaven y se encuentra a 60 kilómetros de la segunda, por lo que son un dupla urbanística inseparable.

SE ENCUENTRA A orillas del río Weser, de ahí la importancia portuaria en la historia y actualmente en la actividad comercial. Pertenece a una antigua confederación de ciudades del norte de Europa que data de principios del siglo XX.

DIVERSAS CIUDADES PORTUARIAS eran parte de esta liga, Hamburgo también, por eso ostentan en documentos oficiales la letra H, que antecede a su nombre, incluso en las placas de los autos; por ejemplo, para Bremen es HB y para Hamburgo HH. Berlín, por ejemplo, es sólo B.

**BREMEN HA QUEDADO** a la sombra de Hamburgo por su cercanía geográfica, especialmente cuando se trata de mencionar ciudades alemanas que tengan impacto en el ámbito internacional y turístico. Aquí hay "museos andantes", que son lugareños con atuendo medieval que se ofrecen como guías.

**AL ADENTRARSE A** esta urbe de 600 mil habitantes la agradable sorpresa es mayúscula al descubrir un incomparable carácter, la amabilidad de sus habitantes, el orgullo con que comparten la historia de la ciudad y los tesoros arquitectónicos que impresionan por su belleza y monumentalidad.

**EXISTE UNA TRADICIÓN** que se ha convertido en una especie de impronta de la ciudad; antes de cualquier recorrido turístico primero hay ir a ver a Los músicos de Bremen. Se trata de una pequeña escultura al lado del ayuntamiento instalada en 1951 que muestra a cuatro animales, uno sobre el otro: un burro, un perro,

**SON PERSONAJES DE** un cuento de los famosos hermanos Grimm, cuyo nombre es Die Bremer Stadtmusikanten (Los músicos de Bremen), de lo multitalentosos literatos alemanes del siglo XVIII, autores de historias tan populares como Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente y Hansel y Gretel, entre otras.

 ${\bf LOS\,DUE\tilde{N}OS\,DE}$  los cuatro habían decidido sacrificarlos por su avanzada edad, pues se habían convertido en una carga y motivo de gasto. Vivían en distintas ciudades. El burro fue a Bremen para convertirse en músico, una urbe que tenía fama de ser amable con quienes llegaban de fuera. En el camino se le unirían los tres.

ANTES DE LLEGAR, los cuatro deciden pernoctar en una choza; al percatase que estaba ocupada por bandidos, con el fin de amedrentarlos se colocan uno sobre otro; el burro, al ser el más grande era la base, le sigue el perro, el gato y sobre ellos el gallo. Emitiendo los sonidos propios de cada uno al mismo tiempo, logran asustar a los ocupantes para quedarse en la choza.

ES UNA TRADICIÓN, al visitar la escultura, pedir un deseo frotando las patas del burro; si se cumple, hay que volver y frotarle el hocico. Miles de turistas ya han dejado huella con el brillo de las patas y el hocico, aunque es difícil constatar si los deseos se hicieron realidad. Hay que visitar Bremen y probar suerte.

Alia Lira Hartmann, corresponsal



Los músicos de Bremen, en el centro de la ciudad. Patas y hocico del burro visiblemente brillantes ante la creencia del cumplimiento de un deseo. Foto Alia Lira Hartmann

# En la Moctezuma, reciben agua "salitrosa, sucia y caliente"



### **ELBA MÓNICA BRAVO**

Residentes de la colonia Moctezuma Primera Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, reprocharon al gobierno capitalino y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) "por la mala calidad del agua" que reciben, ya que además de salitrosa y sucia, llega caliente; desde octubre del año pasado presentaron solicitudes por escrito para saber qué sustancia contiene y de dónde se suministra, pero aún no reciben una respuesta satisfactoria.

Habitantes de las calles Alfonso Ceballos, Calle 11 y Joaquín Martínez de Alba, relataron que desde hace dos años empezaron los problemas en el abasto y calidad de agua, que se agudizaron hace siete meses, por lo que "el caso de Benito Juárez no es el único que existe en la ciudad".

Marcos Celis Vázquez, quien vive

en ese lugar desde hace 67 años, presentó varias solicitudes de información a la jefatura de Gobierno, al Sacmex y a la Agencia de Protección Sanitaria para conocer la calidad de agua, por lo que se tomaron muestras el pasado 12 de marzo, de las que aún desconocen la conclusión.

"No tenemos el resultado de las muestras que realizó el Sacmex, pedimos que hicieran análisis en la cisterna y toma de agua para saber por qué nos llega el agua caliente, sulfurosa y sucia y al momento no hemos tenido respuesta.'

Agregó que en diciembre del año pasado la Agencia de Protección Sanitaria respondió que el agua que llega a los hogares es para uso y consumo humano, de acuerdo con la NOM-127.SSA1-1994; sin embargo, Celis indicó que esa norma "está fuera de lugar, porque la que se utilizó para Benito Juárez es de 2021".

Los habitantes mostraron ollas,

▲ Vecinos de esa colonia muestran cómo llega desde hace siete meses el líquido a sus casas. Foto Yazmín Ortega Cortés

vasos, cubetas y tinas manchadas por el agua que forma una capa blanca de sólidos que flotan.

Margarita Villamil, Lilia Romero, Gabriela Castillo, Patricia Flores, Adriana Miranda, Esther Cruz y Amalia coincidieron en que la mala calidad del agua ya ha generado problemas de salud, pues han presentado casos de dermatitis; en la economía familiar, porque "se hace un doble gasto de agua al comprar garrafones" para lavar y preparar alimentos, trastes y para beber; además de que daña los filtros, el flotador del tanque de la taza del baño y las tuberías "porque están tapadas, sólo sale un chorrito y hemos pagado para que las sopleteen".

# Alcaldía BJ manipuló documentos de obra que dañó túnel en L12: Batres

### ALEJANDRO CRUZ FLORES

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) tiene indicios de que la información entregada por la alcaldía Benito Juárez sobre la construcción que dañó el túnel de la línea 12 del Metro en marzo pasado, fue alterada por funcionarios de la demarcación, afirmó el jefe de Gobierno Martí Batres.

Al calificar lo anterior como un hecho grave, recordó que esa demarcación, gobernada por el PAN, tardó varios días en entregar los documentos solicitados y ahora se presume que fue manipulada.

Por este motivo, señaló el fiscal en funciones Ulises Lara López, de los ocho imputados por esos hechos, a

los cinco servidores públicos se le acusa de ejercicio abusivo de funciones, mientras a los tres particulares por daño a la propiedad.

El 14 de marzo, en el túnel de la interestación Eje Central-Parque de los Venados, de la línea 12, se abrió un boquete debido a los trabajos de excavación que se realizaban como parte de la construcción del proyecto Residencial Novus, autorizada por el gobierno de la alcaldía.

Como parte de la investigación, la FGJ solicitó a esa jurisdicción los documentos en torno a dicha edificación, la cual fue entregada con retraso, y al ser revisada por los investigadores se encontraron elementos que presumen que fue alterada.

"Nos parece un hecho gravísimo.

Es grave el acontecimiento en sí, la perforación del túnel (del Metro); que no se haya entregado la información inmediatamente, lo cual dio lugar a preocupación y sospechas; y muy grave si se confirma que hay manipulación y alteración de la información entregada por la alcaldía", expresó el jefe del Ejecutivo.

Lara López reiteró que conforme a las investigaciones realizadas se presume que los imputados, en su calidad de servidores públicos en activo, además del director general de obra y los corresponsables en instalaciones y seguridad industrial, otorgaron documentación ilegal o apócrifa en torno a la construcción que originó la afectación a la infraestructura del Metro.



# Con *churros* compartidos, cientos exigieron legalizar la mariguana

JOSEFINA QUINTERO M.

El Paseo de la Reforma se convirtió en "zona de tolerancia" en la que miles de personas que marcharon para exigir la legalización de la cannabis aprovecharon para fumarse un *churro* sin problemas.

El Día Mundial de la Mariguana 4/20 fue la oportunidad que esperaban los consumidores para demandar que se acaben las persecuciones por el consumo y que haya mariguana legal para todos.

Cerca del mediodía llegaron pequeños grupos de jóvenes, mujeres y hombres que se concentraban en cruces de la avenida en espera de que dieran las 4:20, hora en la que los organizadores programaron la fumada masiva. Sin embargo, fue difícil la espera; sobre la citada avenida, desde lejos, se podía identificar a los participantes al percibirse el olor a la yerba que era consumida entre varios, "una verdadera camaradería".

El cigarrillo hecho por cada con-

Los asistentes, sobre todo jóvenes, convidaron de sus porros a quienes lo pedían. Foto Yazmín Ortega Cortés

sumidor era el más recurrente, pero también había quienes querían lucirse y se daban un *pasón* con una pipa, pero en ambos casos las compartían.

La hora de salir llegó y una enorme lona se extendió: "Hijas de la Cannabis", para empezar la marcha, que fue amenizada con música electrónica desde la plataforma de un tractocamión.

El Ángel de la Independencia estaba saturado y cientos de personas se incorporaron conforme avanzó el contingente, pero tuvieron que esperar para dar los primeros pasos. Agentes de tránsito realizaron cortes a la circulación para desviar los vehículos por el paso de la manifestación. En el trayecto, sin reparo, circularon entre los participantes y los cigarros de mariguana bajo dos exigencias a las autoridades: espacios de tolerancia donde fumen libremente el enervante y la legalización del consumo igual para todos.

Tras llegar al Hemiciclo a Juárez, algunos se dispersaron ante lo abarrotado de la avenida, mientras otros se quedaron para expresar su deseo de que haya consumo legal.

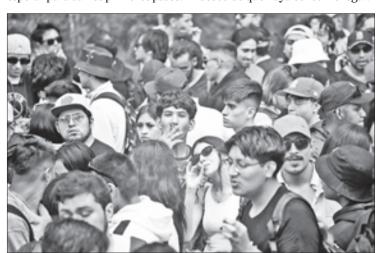

# Emitirá el Metro una edición final del boleto a \$5 para coleccionistas

DE LA REDACCIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continuará con la venta para coleccionistas de la última edición conmemorativa del boleto magnético, que desde ayer quedó en desuso para ingresar a los andenes.

Se trata de la impresión final de un millón de unidades que serán puestas a la venta en taquillas de las terminales de las 12 líneas, así como algunas de mayor afluencia, principalmente las de transbordo, y costará 5 pesos.

Luego de 55 años y como parte del proceso de modernización del sistema de peaje, todos los torniquetes fueron actualizados con validadores de la tarjeta de movilidad integrada, motivo por el cual ayer hubo algunas filas para la recarga o compra del plástico en las líneas 2 y 3, que eran las únicas que hasta el viernes recibieron el holeto.

El STC destacó que al ser considerado un objeto de colección, se determinó que continuara su venta, luego de que en platafor-

mas digitales y cuentas de redes sociales lo revenden hasta en 100 veces más de su valor.

Aunado a eso, recordó que los usuarios y público en general pueden visitar el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac de la línea 12, donde se puede apreciar una amplia colección de boletos y tarjetas electrónicas que se han utilizado para acceder a ese medio de transporte.

De la muestra, resalta la vitrina instalada en la parte central del recinto, en la que se exponen los primeros ejemplares de los boletos que utilizó la generación a la que le tocó estrenar el Metro en 1969, así como los subsecuentes diseños que se han lanzado a lo largo de la historia de la conocida limusina naranja.

La exhibición consta de más de 5 mil piezas del boleto, el cual fue creado por el diseñador estadunidense Lance Wyman, entre ellas ediciones conmemorativas alusivas a instituciones académicas nacionales, personalidades del arte y la cultura, como la Universidad Nacional Autónoma de México, La Jornada y el poeta Octavio Paz.

# Quinientos años de vida... y contando

ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

l predio que ocupa la gran mole de concreto que alberga la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó parte del palacio del gran tlatoani Moctezuma; tras la Conquista, pasó a manos de Hernán Cortés. Se le conocía como Plaza del Volador, porque ahí se llevaba a cabo el famoso ritual indígena que increíblemente aún se celebra en muchos sitios.

En una parte del terreno se construyó a fines del siglo XVI el edificio de la Real y Pontificia Universidad. Años más tarde, el virrey Revillagigedo ordenó la construcción de un mercado con el objetivo principal de ubicar a los "regatones" (ambulantes) que se conoció como Mercado del Volador.

En otro espacio de la vasta heredad, Cortés mando a construir casas y tiendas con el propósito de que las rentas se utilizaran para el sostenimiento de uno de su proyectos más queridos: el Hospital de la Purísima Concepción, que habría de conocerse como Hospital de Jesús. Lo mandó a levantar en un paraje denominado Huitzillan, donde se dice que tuvo el primer encuentro con Moctezuma.

Hace 500 años, en 1524, el conquistador inició el proyecto del nosocomio que le llevó varios años de trabajo para garantizar su organización y la solvencia económica que respaldaran su permanencia, lo que logró con tanto éxito que sigue funcionando.

Expresa en su testamento: "se ha de hacer un hospital en reconocimiento de las gracias y mercedes que Dios le ha hecho en el descubrimiento y conquista de la Nueva España... y para descargo y satisfacción de cualquier culpa o cargo... que pudiera agraviar su conciencia".

La edificación comenzó en 1529, se piensa que el proyecto y dirección estuvieron a cargo del connotado alarife Pedro Vázquez, ya que Cortés se refería expresamente a él en su testamento.

El diseño arquitectónico del inmueble y del templo adyacente son una maravilla; al ingresar por alguno de los pasajes con comercios, de la ampliación que se realizó en los años 30 del siglo XX, se queda deslumbrado al encontrarse con la construcción del siglo XVI: dos hermosos patios con fuentes, separados por una majestuosa escalera de tres rampas y pasamanos con remates de bola, que comunica los dos pisos del hospital. En el segundo, hay un friso de grutescos de esa época.

La antigua sacristía –ahora oficina del director– guarda tesoros, entre otros, el artesonado que cubre el techo, de madera fina, tallado en forma de un cajón que se va angostando hacia el fondo en forma piramidal. Está compuesto por 153 octaedros esculpidos con primor, que al fondo lucen exquisitas rosetas cubiertas de hoja de oro. Una obra de arte del ebanista español Nicolás Illescas, quien lo talló entre 1578 y 1582. Es el único del siglo XVI que se conserva en la Ciudad de México. También hay dos retratos de Cortés, mobiliario y pinturas religiosas de excelente calidad.

En el templo adjunto, la fachada principal aloja en el nicho central la escultura de Jesús Nazareno y en el interior, muy modificado, una estofada de la misma época que da testimonio del nombre del hospital. Perdió todos los retablos barrocos que lo adornaron. En la bóveda del coro, José Clemente Orozco pintó entre 1942 y 1944 una de sus obras más importantes: su revisión

personal del Apocalipsis.

En este lugar se encuentran los restos de Hernán Cortés, quien pidió en su testamento que fuesen depositados en México. Se puede ver la placa en el costado izquierdo del altar mayor.

La institución fue tan bien planeada por el conquistador que sigue vigente; uno de sus aciertos fue hacerla laica, lo que la salvó de desaparecer por las Leyes de Reforma. A lo largo de muchos años se sostuvo de las rentas que para el efecto dejó destinadas Cortés y de la obligación que estableció a sus herederos de velar por su mantenimiento; durante 400 años estuvieron vinculados a la administración, hasta 1932, en que pasó a manos de eminentes médicos mexicanos.

A comer se ha dicho. Vamos a la añeja cantina Nuevo León, que ahora remodelada se llama La Nueva Don León, en avenida Pino Suárez 18. Un piso ajedrezado, nuevas mesas, barra y karaoke son las novedades. La misma sabrosa botana, carta renovada con pizzas y lo de siempre, pero las reinas son las tortas, la de pierna es suculenta con sus chilitos en vinagre a un lado y una cerveza helada es un festín.



El Instituto Electoral de la Ciudad de México te invita a seguir el Segundo Debate entre las personas candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

**Domingo 21** de **abril, 20:00** hrs. Sigue la transmisión a través de diversos medios de comunicación y las redes sociales del Instituto.



PRODUCE PRINCIPALMENTE AMARANTO Y VEGETALES

# Cooperativa con enfoque ambiental preserva las tierras de Tulyehualco

Con apoyo oficial, integrantes de Reforestar es Vivir esperan son ansias cosechar fruta de sus 300 árboles

### **BERTHA TERESA RAMÍREZ**

Los Saldaña se esfuerzan todos los días en preservar las tierras que les dejaron sus padres y abuelos en la zona cerril del pueblo de Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco.

En el terreno heredado sembraron 300 árboles frutales y otra parte la dedican al cultivo de amaranto y hortalizas; llevan a cabo esas labores con un enfoque en el cuidado al medio ambiente, organizados en la cooperativa Reforestar es Vivir.

En el futuro, la empresa familiar busca tener un mayor compromiso con la protección al medio ambiente: "nosotros queremos que los árboles crezcan y con esto ayudemos un poco a retener el agua en los mantos acuíferos para que pueda regresar y el problema del calentamiento global se atenúe un poco", comenta Aldo Saldaña, sicólogo y tesorero de la compañía.

La labor en el campo es dura, pero los integrantes de esta cooperativa, quienes además cuentan con otros empleos, están decididos a no perder el patrimonio que les dejaron sus antecesores.

"Estas son las tierras de nuestros padres y abuelos, ellos también trabajaron aquí; durante años de esto vivimos y de esto nos educamos, esto es lo que nos daba para comer todos los días", comenta Zaira Cortés, licenciada en enfermería, otra de las integrantes.

"Una manera de no dejarlo per-der es lo que estamos haciendo al sembrar los árboles y poner nuestro granito de arena en el cuidado de la zona cerril de Tulyehualco", comenta al pie del terreno volcánico donde resalta la tierra morena, fuente quizá de inspiración de Quirino Mendoza Cortés, el compositor de Cielito Lindo y oriundo de Tulyehualco, recuerda Zaira.

De sus padres aprendieron a sembrar y a cuidar los cultivos, así como a usar el agua para la agricultura.

Una de sus prioridades en estos momentos es lograr una mayor cosecha de lluvia con el fin de regar sus cultivos, para eso ya cuentan con una olla de captación de líquido pluvial.

Uno de sus mayores retos es concretar el sistema de riego por goteo en sus parcelas.

A la fecha, la cooperativa está a punto de recoger la primera cosecha de limones, comenta Gustavo Saldaña, representante legal de la misma y que además labora en un hospital, quien durante la visita a su terreno de cultivo mostró a La Jornada la forma en la que recoge el amaranto.

Explica que además siembran semillas de temporal, maíz, habas y calabaza, así como jitomate, tomate, chiles y flor de calabaza, que actualmente se destinan al consumo familiar, pero una parte también la venden en el mercado del pueblo.



El impulso de la ecología con la recolección de agua pluvial es su prioridad

Parte importante de su producción, agrega Gustavo, es el amaranto, planta que ya cultivaban sus ancestros y que ellos no piensan

abandonar.

De esa manera, elaboran 35 productos de esa semilla, entre panqués y otras combinaciones con chocolate, como el enjambre de nuez, chocolate semiamargo con arándano y ciruelas rellenas.

La cooperativa distribuye algunos de sus productos como una alternativa natural, saludable y baja en azúcar, con lo cual buscan competir contra las golosinas de fabricación industrial.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el amaranto es el producto de origen vegetal más completo, es una de las fuentes más importante de proteínas, minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3, así como de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. Además, es uno de los alimentos con altísima presencia de aminoácidos como la lisina.

Los cooperativistas esperan que pronto las plantas frutales que han sembrado den manzanas, duraznos, guayabas y tejocotes.

Otros integrantes de Reforestar

▲ ▼ Con un intenso amor por su terruño y el medio ambiente, la cooperativa se dedica a la siembra de árboles frutales, amaranto y hortalizas en las faldas del volcán Teuhtli, en Xochimilco, donde además elaboran productos de la semilla, que tienen gran demanda por sus beneficios a la salud.

Fotos Roberto García Ortiz

estudió conservación de alimentos. En la parte de producción participan Leopoldo Cortés y Livia Fragoso Galicia,

La cooperativa se constituyó legalmente en 2019 bajo la tutela del programa que apoya a sociedades cooperativas en la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

En 2021, fue beneficiaria del subprograma de Fortalecimiento de Empresas Sociales. Con ambos apoyos recibieron 188 mil pesos, con los cuales cercaron sus cultivos con malla de alambre y habilitaron un sistema de captación pluvial para el riego del campo, también adquirieron maquinaria para el taller donde procesan y transforman







### Deleita Madonna a más de 20 mil almas en la CDMX

**ANA MÓNICA RODRÍGUEZ** 

El Palacio de los Deportes se convirtió en una discoteca para 20 mil personas, con un diyeí como animador y luces multicolores marcó el inicio del deslumbrante festejo de Madonna por sus cuatro décadas de trayectoria. La emperatriz del pop (pues lo de reina le queda ya chico) apareció después de las 22.30 horas sobre el escenario y causó furor entre los frenéticos asistentes.

El recinto vibró cuando en pantalla se observó a la diva con un atuendo negro, corona y un tercer ojo, luego de la sorpresiva apertura que hizo Bob the Drag Queen en la pasarela.

Madonna, de 65 años de edad, de quién había una gran imagen luciendo un velo blanco y lencería negra, apenas tomó el escenario para iniciar el primer acto -de VII, como se divide el espectáculo- con Nothing Really Matters, siguió imparable con temas como Everybody, Into the Groove, Burning Up, Open Your Hear y Holiday.

Cientos de abanicos se movieron y resonaron en diversos puntos del domo de cobre al ritmo alegre mar-

cado por los fieles seguidores de la Diosa del Pop (como la llaman sus más devotos adeptos). Hubo coronas doradas y con luces, sombreros de diversos estilos y atuendos que destellaron con brillos y pedrería; otros más lograron un atavío más atrevido con tops y picos que cubrían el pecho.

El festejo de la mítica intérprete por sus cuatro décadas de trayectoria, el cual inició desde octubre pasado, llegó esta noche a la Ciudad de México con la expectativa del público de que esta podría ser la última vez que la artista femenina se presente en el país. Además, se escuchó entre los fans que esta primera fecha era la mejor para asistir, pues una conocida vidente "predijo" que la artista sería afectada por la altura de la capital en el concierto del próximo miércoles.

Madonna deleitó con temas que no tocaba en vivo hace más de 20 años, entre los que destacaron Justify My Love, Bad Girl y Rain. La voz de la intérprete de La isla bonita, que ha hecho historia con 330 millones de discos vendidos, se escuchó mejor que nunca, bailó con sugerentes pasos y anduvo por los aires sobre una estructura para Es la quinta ocasión en que la artista estadunidense visita la capital del país. En el Palacio de los Deportes festejó cuatro décadas de trayectoria.

Foto Ana Mónica Rodríguez

goce de las miles de almas que la siguieron con sus celulares, hechizados por la imponente producción de la diva del pop.

Madonna ha visitado la Ciudad de México en cinco ocasiones; la primera hace más de 30 años en el Autódromo Hermanos Rodríguez (en noviembre de 1993); dos en el Foro Sol en 2008 y 2012 y la última fue en el Palacio de los Deportes,

La emperatriz continuó su gira, que inició el año pasado en Londres, y que reprogramó por motivos de salud, los cuales la llevaron a cuidados intensivos en junio de 2023 debido a una infección bacteriana.

Las 80 fechas programadas, producida por Live Nation, cerrarán con un histórico concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 4 de mayo en la playa de Copacabana, como broche de oro de su espectacular The Celebration Tour.

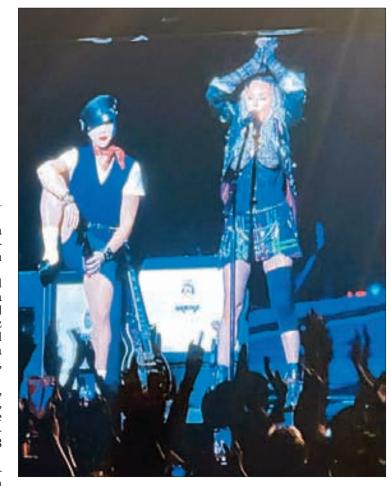

### SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

### **AVISO NOTARIAL 2/2**

Yurécurano, Michoacán, a 25 de marzo de 2024.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160 ciento sesenta de la Ley del Notariado para el estado de Michoacán. HAGO COMSTAR Gue por escritura 955 NO-VECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, clorgado ante mi el día 23 veintitirés del mes de marzo del año 2024 dos mil veinticuation, y a solicitud de los señores MARIA DE JESÚS GARNICA RIDALCABA, ROSA DELIA GARNI-CARUBALCABA, MARIA EUGENIA GARNICA RUBALCABA, MARIA GUADALUPE GARNICA RUBALCABA, ANDALCABA YAN GELINA GARNICA RUBALCABA, conocido indistintamente en sociedad con el nombre de ENRICIOUE GARNICA RUBALCABA, ANGRICA GUADALCABA YAN GELINA GARNICA RUBALCABA, ANGRICA GUADALCABA YAN GELINA GARNICA RUBALCABA, ANGRICIÓN EXTRADIOLICIÓN EXTRADIOLICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor RUBEN GARNICA RAMIREZ, declarando los delserior RUBEN GARNICA RAMIREZ, declarando los d JUDICIAL, LA SUCESION INTESTAMENTATIA à bienes del señor RUBÉN GARNICA RAMÍREZ, declarando los solicitantes bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que existan otras personas con derecho

LICENCIADO OSCAR VIDAL ALCANTAR RAMIREZ. AARO6707068X2.

### Aviso 974 AVISO NOTARIAL

AVISU NU IANIA.

22

Yurécuaro, Michoacán, a 8 de abril del 2024.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160
ciento sesenta de la Ley del Notariado para el estado
de Michoacán, HAGO CONSTAR: Que por escritura
974 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, otorgada
ante mi el día 6 seis del mes de abril del año 2024 9/4 NOVECIENTO SETENTAT CORTINO, Unorgada ante mi el día 6 seis del mes de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, y a solicitud de la señora CECILIA MURILLO ALCALÁ, RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA e bienes del señor ENRIQUE MURILLO RAMIREZ conocido indistintendado a posiciente de señor ENRIQUE MURILLO RAMIREZ conocido indistintendado a posiciente de señor ENRIQUE. .... ENTINOE MUHILLO RAMIREZ conocido indistintamente en sociedad con el nombre de ENRRIQUE MURILLO RAMÍREZ, declarando la solicitante bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que exista otra persona con derecho a heredar en la presente sucesión.

### AVISO NOTARIAL. 2/2

AVISO NOTRAIL.

2/2

Yurécuaro, Michoacán, a 8 de abril del 2024.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160
ciento sesenta de la Ley del Notariado para el estado
de Michoacán, HAGO CONSTAR: Que por escritura
975 NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, otorgada
ante mi el día 6 seis del mes de abril del año 2024
dos mil veinicuatro, y a solicitud de la señora CECILIA MURILLO ALCALÁ, RADIQUE EN LA NOTARIA
A MI CARGO, PARA SU TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a
bienes de la señora MARGAITRA ALCALÁ LLAMAS
conocida indistintamente en sociedad con los nombres
de MARGARITA ALCALÁ DE MURILLO YO MARGARITA ALCALÁ YAMAS, declarando la solicitante bajo
protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de
que exista otra persona con derecho a heredar en la
presente sucesión.

### Pumas se sacude hegemonía americanista; triunfan 2-1

**LEONARDO MENA GIL** 

Sacudir a este América parecía una labor imposible. Sin embargo, Pumas mostró cómo vencerlo. Le enseñó a los equipos de la Liga MX el manual de supervivencia para acabar con un rival en plenitud y con una racha de ocho partidos sin perder.

Ayer, los felinos, en conexión con su público, dieron la campanada (2-1) en un partido en el que además rompieron con una hegemonía de cinco años sin superar a su rival capitalino.

En un ambiente pletórico, la afición universitaria hizo pesar el Olímpico Universitario. Además, miles de asistentes pudieron disfrutar de una noche con las mejores condiciones climatológicas.

Pumas se presentó en casa frente a uno de sus mayores retos de la temporada; vencer al actual campeón y líder del torneo, así como romper una hegemonía que se remonta al 2019.

Una vez que el balón rodó en el campo, los locales dieron los primeros indicios de querer superar al odiado adversario, pero sin mayor peligro. Por su parte, las Águilas, pese al duelo que sostendrán el próximo martes ante el Pachuca en las semifinales de la Concachampions, mandaron a su cuadro estelar.

Sin embargo, los de Coapa tarda-

ron en aparecer en el juego y prefirieron esperar a su rival. Esta vez no asumieron el papel protagónico, estaban a la caza de un contragolpe.

Cantado a lo que iban a jugar, Alejandro Zendejas con campo abierto y en velocidad provocó un penal. Sin ser mejores en la cancha, pero con el talento de sus figuras, las Águilas le hicieron daño a los universitarios apenas en su primera aproximación.

En el punto penal, Henry Martín (20) tenía la posibilidad de grabar su nombre en la historia del club y tras anotar desde los 11 pasos sumó su diana número 100 que lo coloca por arriba de Carlos Reinoso (99), uno de los máximos referentes del americanismo.

Los auriazules no dejaron de insistir y aumentaron la intensidad hasta hacerle daño a la visita en una jugada a balón parado. Ulises Rivas (39) con un cabezazo certero encontró el empate.

Los felinos, ante la inoperancia de su contrincante, crecieron en confianza en el complemento. Leonardo Súarez (60), con pasado americanista, disparó cruzado para dar el tanto de la victoria. Con ese resultado que se encuentran muy cerca de amarra su pase a la *play-in*.

El americanista Alejandro Zendejas logró superar a la defensa local y provocó el penal que abrió el marcador. Foto Afp





### Rayuela

Con la consulta y el referendo de hoy en Ecuador, Noboa busca consolidar su gobierno autoritario.

# DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

### www.jornada.com.mx

### OPINIÓN

| Rolando Cordera Campos | 15       |
|------------------------|----------|
| Ángel Chávez Mancilla  | 15       |
| Antonio Gershenson     | 16       |
| Jorge Durand           | 16       |
| Ángeles González Gamio | 29       |
| Carlos Bonfil Espe     | ctáculos |

### **COLUMNAS**

**Despertar en la IV República**José Agustín Ortiz Pinchetti

**Bajo la Lupa** Alfredo Jalife-Rahme 14



### La banda Interpol asaltó el Zócalo con su música



▲ Paul Banks, Daniel Kessler, Chris Broome (en sustitución de Sam Fogarino, quien recientemente se sometió a una cirugía de columna) y Carlos Dangler reunieron a unas 160 mil personas en su recital gratuito en el Centro Histórico. Sonaron piezas como *Pioneer, Narc,* 

My Desire, The Rover, Stella y All the Rage Back Home, entre otras. En tanto, en el Palacio de los Deportes, Madonna dio ayer el primero de sus conciertos en México de su gira The Celebration Tour. Foto Afp JUAN JOSÉ OLIVARES Y ANA MÓNICA RODRÍGUEZ / ESPECTÁCULOS Y P 31

# Promete Sheinbaum apoyo a productores de maíz y café en Chiapas

• Ofrece mejorar precios de granos con esquemas de comercialización

 Protestan en Tila por los cacicazgos del Verde; "fuera Limber y Neyser"  Divide a asesores de Gálvez si seguir ataques a AMLO o cambiar estrategia

 Máynez se pronuncia por legalizar consumo de cannabis

ALMA E. MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADOS; CRISTINA GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 3 Y 4

### SHCP constituirá un fideicomiso público para el fondo pensionario

- Mediante un decreto se prohibirá que sea usado para el gasto gubernamental
- El pleno de la Cámara de Diputados votará mañana el dictamen ya rectificado

A. BECERRIL Y F. CAMACHO / P 7



### Fumada masiva en el Día Mundial de la Mariguana

Miles de personas marcharon sobre Paseo de la Reforma y se congregaron en el Ángel de la Independencia para pedir que se legalice el consumo de la yerba y espacios de tolerancia. Las 4:20 fue la hora programada para encender el churro o la pipa. Foto Yazmín Ortega Cortés

JOSEFINA QUINTERO / P 29